

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

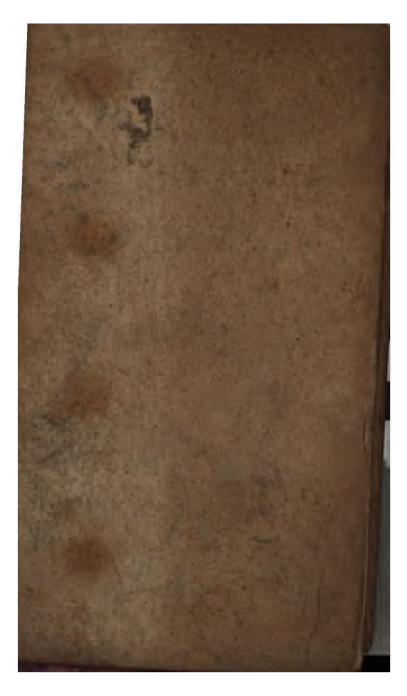



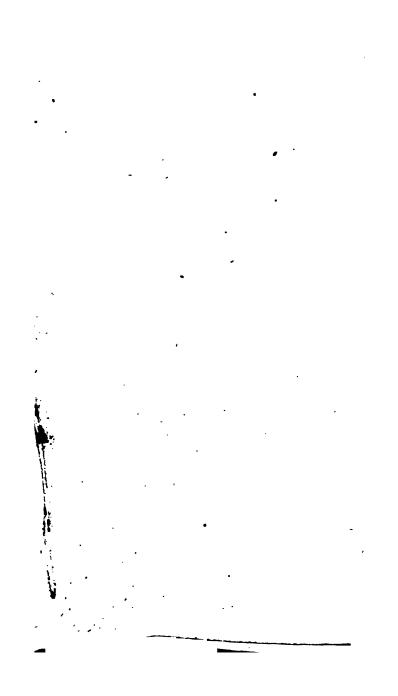



34/3

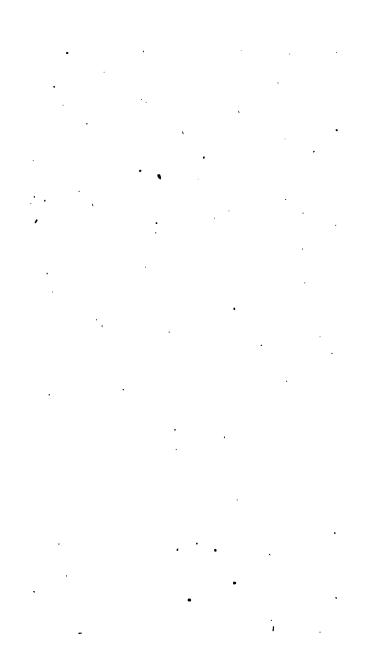

### R. P. HERTENBERGER SOCIETATIS JESU

# HISTORIA

## PRAGMATICA

UNIVERSALIS,

# SACRA & PROFANA:

IN QUA

QUIDQUID AD CHRONOLOGIAM, GENEALOGIAM, HERALDICAM, GEOGRAPHI-& CHOROGRAPHIAM

SPECTAT,

SOLIDE ET PERSPICUE TRACTATUR,

A MUNDI EXORDIO AD PRÆ-SENS USQUE TEMPUS

DEDUCTA:

Cum Figuris

# TOMUS VIII,

FRANCOFURTI & LIPSIÆ, Apud Tobiam Göbhardt.

1765.

223. K. 68.

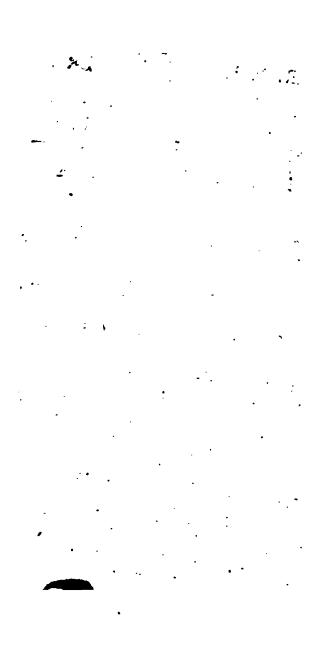



# IMPERIUM ROMANUM SUB PRINCIPIBUS

SUEVICÆ GENTIS.

Omanorum temporibus Magna Germania transrhenana in duas fuit divifa partes; harum altera, hinc Rheno, inde Albi conclufa, omnes illas terras complectebatur, quæ à mari ufque ad Salam, Misniæ sluvium, protendebantur, hoc est Frisiam, Saxoniam inferiorem universam & Hassiam cum innumeris diversorum nominum populis, ùt ex Tacito accepimus.

Pars altera Magnæ Germaniæ superior erat Suevia antiqua, sita inter Vistulam, (Weixel) Danubium, Albim & Salam, Mishiæ sluvium, multarum gentium sedes, quæ communi nomine Sugvi dicebantur ex eo, quod nuspiam sixè subsistentes, hinc inde

A vagaren-

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. JEfu.

vagarentur, ut proinde Suevorum nomen ex etymo idem sonet, acschwebende Wisket.

Inter præcipuas Suevorum gentes erant istæ: Quadi, Moraviæ incolæ, longè in Pannoniam extensi; Marcomanni in Bohemia & parte Silesiæ, Narisci in Palatinatu superiore nidulabantur; Hermunduri Salam inter & Albim fluvios, Misniam, Vostlandiam atque istas terras, ubi postea Coburgum, Culmbacum, Baruthum, Bamberga, Vorchemium, Norimberga, Dinckelspula, Nordlinga & similes consines urbes sunt exstructæ, innumerâ multitudine oc cupârunt; & ex his, qui postea fixè in Misnia consederunt Suevi, Sorabis & Dalmincii sunt appellati.

Longobardi mediam Marchiam Brandeburgicam & territorium Magdeburgense tenuerunt. Burgundiones Sæculo primo à Christo nato inter Vistulam & Savum sluvios substiterunt; Sæculo tertio in Wetteraviam, Sæculo quarto in Palatinatum Rheni, & ineunte Sæculo quinto in Gallias immigrârunt. Heruli in Marchia Brandeburgicâ; Rugii inter Oderam & Vistulam; Vandali ad Vistulam

fedes habuerunt.

Tractus inter Lycum (Lech) & Danubium, five inter Lampidumem, Ulmam & Augustam, qui Sueviæ nomen retinet, veteris solum Sueviæ fragmentum erat.

Diversi hi populi, communi nomine Suevi, seu vagantes appellati, per centum pagos, gos, five totidem magnos terrarum tractus erant diffusi.

Pagus ex origine significat habitationem ruralem, ex pluribus vicis constantem absque mænium septo: duda est hæc vox vel à verbo pago, quod idem est, ac conjungo ? olim enim page significabat, quod postea pango: vel ductum est hoc vocabulum à fontibus, qui lingua Dorica juxta Festum pagæ appellabantur, ut vici fecundum decurfum talis rivi siti, pagi dicerentur: nam teste Scrvio in versum 382. libri secundi Georgicorum à pago dicti sunt pagani, quasi ex uno fonte bibentes. Itàtota Helvetia, quæ modò in tredecim Cantones sive pagos, olim teste Julio Casare in Comment. in tres solummodò pagos erat divisa. Inter gentes & paganos hoc discriminis est, quod, cum solus electus DEI populus veram olim fidem & cultum divinum retineret, reliqui totius terræ populi gentes dicerentur.

In hunc ergo Helvetorum morem, cum Suevi olim per centum pagos essent dispersi, successi temporis in immensam multitudinem excreverunt, ut illis omnibus alendis pagi non sufficerent; quapropter quolibet anno partem pubis, pro novis sedibus acquirendis, extra fines suos bellatum emiserunt; quo factum, ut ex novis terris occupatis nova.

ipsi stativa nomina assumerent.

tusquisque ex centum Suevorum pagis mille viros sistebat, reliquis domi agriculturæ vacantibus. Julius Casar in Comment.

A temporibus Julii Cæsaris per quatuor sæcula magna bella gesserunt Romani contra Suevos; primum quidem ipse Julius Cæsar apud Vesuntum suscepti contra Ariovistum, Suevorum tunc Regem, sive Regalem.

Cum enim Cæsar anno Urbis conditæ 695. ante Christum 77. Galliæ provinciam sortitus esset, primo anno Helvetios subegit, ut ipse scribit lib. 1. de bello Gallico. Contigit tunc, ut Ariovistus, Germanorum Rex, a Sequanis imploratus, cum quindecim millium exercitu Rhenum transsret, contra Æduos, sive Augustodustenses pugnaturus. Mox Ædui & Sequani, inter se reconciliati, Cæsarem & Romanos appellant, quod Ariovistus, composito inter utrumque populum bello, sinibus istis excedere nollet, & imperium Galliæ affectare videretur.

Auxit illicò exercitum Ariovistus aliorum Germaniæ populorum accessi y & inito cum Cæsare consiictu, octoginta Germanorum millia occubuerunt, teste Plutarcho in Julio

Cæsare.

Alterum bellum Suevicum, in quartum annum protractum, Tiberius anno Christi nono inchoavit in Bohemia contra Marobodum, Marcomannorum Regem.

Rurlum

Rursum anno Christi 63. (ut tradit Julius Capitolinus) cum eadem gente, Nariscis, Quadis & Hermunduris unità, pugnavit Antoninus Philosophus Imperator; ibi, cum Romani intra montium claustra inclusi tenerentur, ut nec progredi, nec regredi possent, ingenti etiam siti & solis æstu premerentur, multique contabescerent, Germani prælium consulto declinabant, ut same morerentur Romani.

In his angustiis Antoninus legionem, quam ex Melitenis militibus præsentem habebat, Christianam appellari passus, misso Præsecto Prætorianorum rogat, ut DEUM suum, à quo omnia ipsos impetrare posse audicrat, supplices adeant.

Quod ubi Christiani, in terram prostrati, secissent, repente cecidit tanta vis imbrium, ut milites plenis galeis biberent; mox sulgura & ignes de cœlo decussi totam Barbarorum aciem disperserunt, intactis Romanis, qui

hæc attoniti spectabant.

Deinde versi in Barbaros, magna eos clade in fugam conjecerunt; quo miraculo ob. stupefactus Cæfar, Christianos deinde mitius complexus, legionem istam Christianam Fulminatricem appellari voluit, edicto fanciens, nequis eo nomine, quod Christianus esset; in judicium amplius vocaretur; Xipbilinus. Tertull. Greg. Nyssenss. Euseb. Oros.

Sub initium Sæculi III. qui prius Hermunduri, Marcomanni, Rauraci vocabantur, aliique intra Rhenum, Danubium ac Mænum populi, tanquam finguli viri bellaces, novum, nunquam antehac auditum Alemannorum nomen assumpserunt. De his ità Asinius Quadratus apud Agathiam: Hi illi Alemanni sunt, ad superioris Rheni ripam, qui primi ex Germanis in unam Rempublicam coalescentes, Vexillum libertatis adversus Romanos erexerunt, ne, ut Galli & cæteræ nationes, servituti Romanorum subiscerentur.

Et hi sunt isti Alemanni, contra quos tozies bella gesserunt Romani, exercitu Moguntia, Treviris, vel Colonia educto. Repressi quidem, ne Rheni limitem transirent, at nulla clade attriti, quin Rempublicam intra suas sedes arctius firmarent, & Reges etiam proprios, more Romanorum, haberent.

Primum cum Alemannis bellum, quorum tune nomen primum audiri capit, gessit Caracalla anno salutis 213. qui ex eo Alemannici cognomentum sibi attribuit, ut Xipbilinus ex Dione refert.

Cum his anno 224, grave rurfus bellum habuit Alexander Severus, castris haud procul Moguntia positis.

Itaque quemadmodum hoc Speulo Alemanni superiorem Rheni ripam infestandam suf-

susceptrunt, ità horum exemplum imitati Populi ad Rhenum inseriorem, Brusteri, Tenteri, Usipetes, Catti, Saxones, Cherusci. & quotquot intra Rhenum, Visurgim, & Albim consederant, in unam belli societatem conspiraverunt, & Francorum nomen, quod homines & gentem liberam patrià voce sonat, sibi adoptarunt, tanquam signum & classicum bellorum.

Anno 354. Gundomarus & Vadomarus fratres, Alemannorum Reges, Rheni limites vexant, & sequenti anno, transito Rheno, quadraginta oppida, urbes ac castella, ad Rhenum sita, expugnant & exspoliant.

Has inter urbes præcipuæ erant Moguntiacum, Urbs Nemetum, Wormatia, Argentoratum, Tabernæ, Salsetum (Selæ) & Bingium, ut ait Zosimus lib. 3. & Ammian. Marcell. Eodem tempore Franci, inferioris Rheni accolæ, sedes primas in Belgica figunt.

Ne tantæ bellorum moli impar esset Constantius Imperator, Consortem adlegit Julianum Apostatam, patruelem suum, Athenis evocatum.

Eo tempore (inquit S. Greg. Naz. Oratione in Julianum) Franci & Alemanni infidebant inferiorem Rheni tractum, non ùt hospites & inquilini, sed velut cives & terrarum incolæ, Oppidis duntaxat firmioribus, ùt feræ, quæ circumdatæ retibus lustra declinant, evitatis.

A 4 Primum

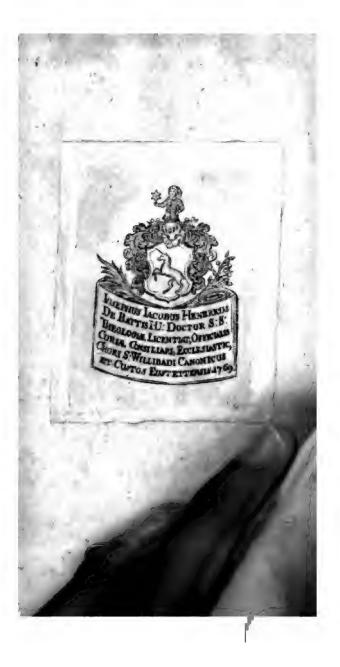

Lusitaniam; Suevi Gallæciam occuparent, & Rege ex sua gente creato, multo ibi tem-

pore subsisterent.

Anno 496. Clodoveus Magnus, Rex Francorum, Alemannos Galliam infestantes magna clade attrivit apud Tolpiacum in Ubiis, & sequenti anno Alemanniam ingressus, vastissimam illam provinciam imperio Gallico tributariam fecit. Marcel. Velser lib. 1. Vindelic. Pontanus lib. 5. c. 7.

Ab hoc tempore Suevica, vel Alemannica gens nullos ultra Reges habuit, vel Regales; sed more aliarum gentium à Ducibus regionapit, quemadmodum vicina Alemannis Franconia; que sub hoc nomine tunc adhuc incognita, à ripa Meni Boreali Thuringie, ab alterà ripa Meridionali Alemannie unita, jam proprios Duces habere cæpit.

Neque Suevicum nomen ampliùs pluribus populis fuit commune; cùm à prælio Catalaunico Attilæ, Suevicæ, seu vagæ per superiorem Germaniam gentes sint dispersæ, atque in alias terras in communi illa trans-

migratione translatæ.

Provincia Alemannorum post prælium Catalaunicum tum Sueviæ, tum Alemanniæ, appellationem perinde, ac antè retinuit; Suevia quidem dicebatur ab antiquioribus illis Suevis Slavicæ gentis, qui inter Lycum & Danubium, sive inter Augustam & Ulmam conclusi, ultra fontes Danubii usque ad Ere-

A 5

mum Helvetiorum protendebantur. Erat autem Eremus Helvetiorum non ipfa Helvetia, sed saltus ille, quem posteriores Herciniam, five sylvamMartianam (ben chwargwald) nominarunt.

Alemanniæ appellationem habnit Suevia à Marcomannis, Bohemiæ quondam post Bojos incolis, aliisque vicinis populis, qui in terras moderni Circuli Suevici sub annum 200. immigrantes, novo nomine Alemanni dici maluerunt.

Differt tamen Alemanniæ fignificatio in eo, quòd latiores terminos comprehendat, quam Suevia; cùm enim post extinctos primos Sueviæ Duces alii ex Alsatis Duces creati essent, quorum primus erat Ethico, S. Otiliæ Pater; hinc etiam Alsatia sub Alemanniæ nomine per plura sæcula comprehendebatur; quo factum, ut Argentoratumesset Metropolis Alemanniæ; Augusta autem, quæ alias erat Caput Vindelicorum, hoc est ejus gentis, quæ Romanorum temporibus inter Oenum & Lycum sluvios consederat, jam esseturbs Princeps Sueviæ.

Differt item Alemanniæ appellatio in eo, quod quandóque idem fonet, quod Germania; quia in Alemannicum nomen & Rempublicam plures gentes Germanicæ olim convenerunt.

De veris initiis primorum Sueviæ Ducum, & susto eorundem successionis ordine non fatts

fatis constat; constat autem, quod collapso sub annum 455. in morte Valentiniani Tertii Imperio Romano occidentali, prævalentibus ubique terrarum populis barbaris, Hi excusso Romanorum jugo, proprios sibi Duces præsecerint.

Quemadmodum ergò tuncBoji, ex infelici pugna Catalaunica cum Attila reversi, proprium sibi Ducem aliquantò post constituerunt Theodonem, à quo in terris suis non jam ut ante vagi, sed velut in sixa sede stabiles continerentur; ità & Suevica gens, velut de sede sua certa, Ducem, à quo regeretur, sibi assumpsit.

Horum Suevicorum Ducum sedes præcipuæ erant Uberlinga. Duellium, sive Castrum Hobentwiel & Campidunum, aliaque ad lacum Bodamicum munita loca. Durarunt hi Duces usque ad Sæculum VIII. quo tum à Pipino Heristalio, tum à Carolo Martello, ejusdémque filio Carolomanno Rege suerunt suppressi.

PRIMI SUEVIÆ DUCES
Ab execute fæculo quinto usque ad Annum
730.

Antiquissimum Suevorum Ducem, & Ducalissirpis Fundatorem Bruschius, Pirminius & alii statuunt Hiltebrandum, ex quo etiam primos Bambergenses, postea Austriæ Marchiones descendisse contendunt contra Ecsardum & alios, qui ex Thuringis illos ortos volunt.

volunt. Ità quidem Pirminus in Annalib. Augustanis pag. 1377. de Ernesto II. Sueviæ Duce, Ernesti I. Austriaci & Giselæ silio, sub annum 1030. ob iteratam rebellionem perempto, testatur, dicens: Ernestus ultimus Hildebrandini sanguinis Sueviæ Dux periit.

Inter alios Sueviæ horum temporum Duces crebra apud Scriptores mentio fit Cunzonis, qui Sæculo fexto Uberlingæ refidebat; à quo fuperesse volunt monetam, die Eune

Bempfenning appellatam.

Theganus lib. de gestis Ludevici I. Imperatoris, cui convixit, cap. 2. de S. Hiltegarde, Caroli Magni Conjuge loquens ità testatur:

Carolus Imperator junxit sibi nobilissimi generia Suevorum puellam, nomine Hiltegardam, qua erat de cognatione Gothefridi Ducis Alemamorum. Gothefridus Dux genuit Houchingum; Houchingus genuit Nehi; Nehi autem genuit Jimman; Jimma verò peperit Hiltegardum, Beatissimam Reginam.

Hermannus Contrattus ad annum 722. Carolus Martelius, inquit, Alemanniam & Bojariam fubegit. Rurfus ad annum 730. ait Lantfridus, Dux Alemanniæ moritur. Denique Hepidanus in Annal.S. Galli refert: anno 709. Godefridus Dux mortuus est. & Herm. Contr. ad an. 751. Lantfridus II. Dux Sueviæ obiit. Hæc de primis Suevorum Ducibus ab Attilæ temporibus.

### DUCES ALEMANNIÆ SECUNDÆ STIRPIS.

Sub annum 670. Chilpericus II. Francorum Rex Ducem Alemanniæ creavit Libiconem, S. Otiliæ Patrem, qui tumin Obernebeim propè Molshemium in Alfatia, tum in vicino monte Hobenburg, nunc Ottilienberg appellato, refidere consuevit. Iste Dux non ità in Suevos, quam Alfatas imperium exercuit; cum prioris gentis Sueviæ Duces pro avito suo honore retinendo multis adhuc annis certarent.

Post Ethiconem patrem Ducatum gerit Addibertus silius; huic succedunt Eberbardus & Luitfridus; sub quibus Ducatus medio Sæculo octavo iterum fuit extinctus, institutis loco Ducum Comitibus, seu regiæ Cameræ nunciis, qui jura darent, & regii sisci curam haberent. Horum Comitum primi erant Warinus & Rutbardus, de quibus Walafridus Strabo in Vita S. Otmari Cap. 4. dicit: Warinus & Rutbardus totius Alemanniae curam administrabant. Atque in eo statu res versabantur usque ad initium Saculi X. quo summa rerum per Alemanniam ad Duces denuo devoluta est. Vid. supra Tom. 4. pag. 323. & sequentibus in Genealogia Guelphorum.

Ex memoratis Comitibus, seu regiæ Cameræ nunciis posthumi erant Erchangerus & Bertholdus fratres, S. Richardis Imperatricis ex fratre nepotes; anno 916. ob rebellionem,

propter

propter Ducalem honorem confequendum motam perempti. Horum potestati illo tempore videtur etiam subjectus fuisse pagus Ladenburgensis, vulgo Labotungove apud Heidelbergam, ut testatur diploma Conradi I. Imperatoris, datum anno 812. apud Freberum in Chronico Lawisheimensi pag. 117. quod inter alia ità habet :

### IN NOMINES. & INDIVIDUÆ TRINITATIS.

Conradus Rex. Notum esse volumus qualiter pro Erchangeri Comitis rogatu quasdam res proprietatis nostræ ad S.locum, Aberinesberg dictum, five Abrahamsberg, (Monasterium erat Benedictinorum sub nomine S. Michaëlis, in monte omnium Sanctorum propè Heidelbergam exstructum) hubas serviles sex in villa Hanscuhesheim, in pago Lobotungove, in Comitatu Luitfridi Comitis &c.

Ecce Genealogiam dictorum Comitum: Erchangerus Comes Alemannia, Uxor NN.

Erchan- Comes. Alem. S. Richardis Impegerus II. obijt anno ratrix uxor Caroli 864.

Crass Imp.Fundatrix cznobii nobi-. lium Virginum in Andlau.

III.Comes Re-. dus eo- primum Leopoldo dem gii

Erchangerus Berthol- Cunegundis nupta: Boja-

gii Fisci, dum dem suppli- Bojariz & Auambit Duca- cio sublatus tum Sueviæ, una cum Luanno 916. itfrido, C.Al- fecundò Conra-12. Cal. Feb. tenburgico. decollatur in villa Aldingen.

striz Duci, quo occiso, nupsit do I. Imp. anno 913.

Eorundem Regiorum Fiscorum per Ale manniam Comitum potestati illo tempore etiam subjectus suit ille tractus circa Miltebergam, qui hodie est juris Moguntini; quia fundationi Monasterii Amorbacensis Subscripferunt Warinus & Rutbardus Comites, Erchangeri prædecessores, ùt habetur in Vita S. Amoris, primi hujus loci Abbatis.

**DUCESPOSTERIORES ALEMANNIÆ** hocest, Sueviæ simul & Alemanniæ.

Burchardus I. ex Comitibus de Veringen à Ludovico III. Imp. Alemannis in Ducem datus', postea in publico Procerum gentis fuæ conventu peremptus est anno 911.necem procurantibus Erchangero & Bertholdo fratribus, Regii Fisci per Sueviam alias administratoribus. Rhegino. Herm. Contr. Hepidamis. Chron. Australe. Occiso Burchardo Duce, Bertholdus & Erchangerus cum Luitfrido. Comite Altenburgico, eorum nepote invadunt Ducatum, quod capite luunt, anno Uxor 916. interfecti.

Uxor Burchardi I. Ducis Seburgis, gente

·Burgunda.

Liberi NN. Filia: nupta Comiti NN. fuit mater Werinharii, sive Werneri, ab anno 968. ad annum 982. Fuldenfis Abbatis, ab Ottone II. Imp. ad Cathedram Augustanam destinati. Cum enim Wernerus Abbas anno 982. Ottonem II. Imp. in Calabriam fecutus esset, & in eadem expeditione sub infelici prælio ad Bassentellum occubuisset Henricus. ex Comite de Geisenhausen Episcopus Augustanus, genitus patre Burchardo Comite, matre Adelbaide Imperatoris propinquâ, Otto II. Imperator vacantem fedem Augustanam obtulit Wernero, Abbati Fuldensi, qui eam dignitatem deprecatus, eodemanno 082. 30. Oct. in Italia obiit, prope Parmam sepultus. Unde in locum Henrici, defuncti Episcopi Augustani, successit Ethico, S. Conradi Constantiensis Episcopi ex fratre Rudolpho nepos. Qua super re videatur in Hierarchia Augustana Catalogus Episcoporum num. XX. in Henrico de Geisenbausen. & Eggebardus lib. de diversis casibus Monasterii S. Galli cap. 10.

Altera Burchardi I. Ducis filia S. Thiethurga desponsata Hugobaldo, Comiti de Dilingen & Witislingen; hæc inter alias proles genuit anno 891. in Castro Wittislingen S. Udalricum, Episcopum Augustanum, anno 973.

4. Julii defunctum. Extat hodiedum B. Thiethurgæ

Thietburgæ sepulchrum in templo apud Wittislingen cum inscriptione; & ex pia ejusdem Thietburgæ institutione etiamnum retinetur consuetudo in octavum Sæculum continuata, ut quovis die horâ 2dâ antelucanâ ad laudes DEO dicendas signum detur ex turri ære campano. Iuxta templum Castrum erat, cujus hodie vix rudera supersunt, alterâa Dilinga horâ, ùt vidi.

Non possum, quin hoc loco de tam illustri stirpe plura ex antiquis monumentis commemorem; cum plurimum ad rem præ-

fentem faciant.

Habuerunt Comites Dilingani tres Comitatus valdè infignes. 1mò. Wittislingensem auf dem Deerdfeld, ab Oppido Wittislingen usque ad Castrum Capfenburg Eluacum versus recedentem. In hoc Comitatu sita est Abbatia Neresheimensis O. S. B. anno 1095. ab Hartmanno C. Dilingano fundata sub primo AbbateErnesto, pariter Dilingano Comite, qui in expeditione prima Asiatica sub Godefrido Boullionio Christianum exercitum in Palæstinam comitatus, visceribus per Saracenos extractis, crudele Martyrium subiit anno 1096. 13. Julii.

Bona, quibus Abbatiam hanc dotârunt-Comites Dilingani, ista referuntur in Hierarchia Augustana: Neresheim, Spetheim, Elchingen, Geberstetten, Ketzen, Hart-

B hausen

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. JEsu.

hausen apud Ulmam, Winzenau, Knochen, Umbinheim, Balmershofen &c.

2dò. Habuerunt hi potentes Comites Comitatum Dilinganum, Wittislingensi contiguum, usque Donavvertham protensum, quem penè totum Ecclesiæ Augustanætranscripserunt; nam Hartmannus Comitum Kyburgico - Dilinganorum posthumus anno 1252. in Episcopum Augustanum electus, Ecclesiæ suæ Cathedrali adscripsit urbem Dilinganam cum parochia & pertinentiis omnibus; arcem item Dilinganam cum omnibus juribus & bonis arci adhærentibus illi attribuit; ùt rem testantur versus in interiore arcis area ad portam inscripti;

Virgo decus cali, miseris spes unica salve,

Atque arcem banc serves tempus in omne tibi, Quam Pater & gnatus, Hartman uterque damus:

Præsul in bac tutus, qui tua templa regit.

Contulit insuper eidem Ecclesiæ Augustanæ facultates universas reliquas Comitatus Wittislingani tam cis, quamultra Danubium sitas, & cunctos penè pagos inter Dilingam & Donavvertham ejus juri addixit.

Pater huic Hartmanno Episcopo fuit Hartmannus, Comes Kyburgico - Dilinganus, Rudolphi I. Cæsaris Sororius, qui Vahingæin Suevia resedit, morte dolenda abreptus anno 1262. Cum enim ad Ægidium Comitem

de Kelmünz, Socerum fuum, ex infidiis interficiendum ficiendum Scribam suum subornasset, familia Kelmünziana crudele facinus ad Henricum, Trevirensem Electorem, Imperii tunc vacantis Vicarium detulit, à quo Hartmannus, Comes Dilinganus captus, & ad mortem condemnatus, amputato capite, ferale supplicium subiit.

Sub ejusdem Sæculi initium, anno videfect 1205. natus erat Lavingæ in celebri Sueviæ oppido ad Danubium, Dilingam inter & Wittislingam fito, fanctus Albertus, ob infignem eruditionem cognomento Magnus, ex familia illustri Comitum de Bolstetten.

Is cùm indole proba esset, sed minus ad ingenii cultum idonea; hebetem ejus animi tarditatem B. Virgo, precibus evicta, emendavit adcò ut inter summos Doctores velut Sidus præfulgeret. Et quia eodem Sæculo, anno 1216. initium sumpsit Ordo S. Dominici, hunc ille Ordinem Paviæ ingressus, pluribus annis doctrinam Theologicam tradidit. Hildelii primum in Monasterio, mox Ratisbonæ, atque iterum Lutetiæ Parisiorum; inde Coloniam profectus ibidem inter innumeros alios Auditorem & Discipulum nactus eft Divum Thomam Aquinatem. Hac Viri tùm eruditionis, tùm sanctimoniæ fama ubis que terrarum divulgatà, Romam vocatus fub Alexandro IV. Pontifice officium Magistri S. Palatii aliquamdiu tenuit. Vacante Subinde Cathedra Ratisbonensi, Episcopatum illum, ab Urbano IV. coactus, 1260. fuscepit; quo post biennium dimisso, amore solitudinis ad Claustrum reversus, anno 1280. 16. Novembris Coloniæ in fortem Sanctorum abiit. Perstat etiamnum Lavingæ domus, in qua Vir sanctus natus est & educatus.

In popularis hujus Sancti memoriam, fupra memoratus Hartmannus, Episcopus Augustanus, S. Alberto contemporaneus, anno 126 t. cum Wilburge matre, Comitissa Kelmünzianâ, Cœnobium Virginum Ord. S. Dominici exstruxit prope Lavingam, Maria Medingen appellatum. Dilingæ infuper cum matre Xenodochium fundavit, anno 1286. defunctus.

3tiò. Possederunt Comites Dilingani ComitatumWerthanum five Donavverthanum. Ex his Mangoldus primus cum Tuta, five Juditha Conjuge anno 1029. in Wertha Sueviæ, five Donavverthæ pro Virginibus DEO dicatis Monasterium S Crucis erexit dată in Præfidem Irmentinde Sorore. Hæ cum certi Ordinis Religiosi institutum non sectarentur. S. Leo IX. Pontifex, anno 1049. à Mangoldo, Donavvertham invitatus, 3. Non. Decembris, præsente Henrico III. Imp. locum sub regula S. Benedicti confecravit; cui Mangoldus Comes Gundradam filiam præfecit Abbatiffam.

Hoc Monasterium quia tres consequenter Mangoldi Comites Dilingano-Werthen-1. . :

fes condiderunt, & post tertiam loci mutationem ad eum, quo nuncest, locum transtulerunt, & loco Virginum Religiosos ejusdem Ordinis Divi Benedicti introduxerunt; tale ad trium Fundatorum Mausolæum legitur Epitaphium:

Tres Fundatores Mangoldi, Tutáque; Flores Cælestis prati pausant, simul bic tunulati.

Ibidem in tabella aurea, cui inserta est Particula S. Crucis leguntur hæc verba:

Maximilianus Rom. ac Hungariæ Rex, Archi-Dux Austr. Dux Burgundiæ me XII. Cal. Maij. visitavit anno 1496. qui hanc Ecclesiam S. Crucis Werdeæ, per Mangoldum ex nobili genere Elpheciorum (Helvetiorum) de Sanguine Ducum Sueviæ, tunc etiam Comitem in Dilingen cum fundatione me donatam, amplius decoravit: nam ex ipso nullus viventium longè aut plus traxit originem de Habsburgensibus vel Kyburgensibus; particeps & ipsesse devotionis in ævum. Amen.

Præter ista leguntur ibi sequentia:

Mangoldus I. 1053. è vivis excessit. Gundrada 1ma Abbatissa, solitudinis amantissima, apud suum fratrem, Mangoldum II. Fundatoris Filium, suis precibus obtinuit Monasterii translationem è petra & loco tumustibus Aulicis exposito in planitiem, authoritate Alexandri II. Papæ 1062.

1080. Gundradæ I, ad thalamum Sponfi cælestis evocatæ subrogata est Gundrada II.

Hartmanni C. in Dilingen Filia.

Hac quoque anno 1100. piissimè defuncta, Mangoldus II. Fundatoris filius apud Paschalem II. pro Monialibus tam Religione, quam numero decrescentibus, Monachorum Benedictinorum substitutionem impetravit. Gerardus verò, quondam Episcopus Constantiensis, tum Sedis Apostolicæ legatus, Monialibus Religiosos, sex Sacerdotes & sex Conversos è Monasterio S. Blasii excitos substituit.

Peracta substitutione, Mangolaus III. Monasterium in loco, ubi nunc est, tertiò translatum posuit, & cum magna Solemnitate 1128. S. Crucem in id transportavit. Quare Monasterium sanctæ Crucis Werthanum

tres agnoscit Mangoldos Fundatores.

Præter tres dictos Werthanum, Dilinganum & Wittislingensem Comitatus, iidem Comites possederunt quartum Kyburgensem in Helvetia, Tigurum inter & Oppidum Winterthür situm; & hunc quidem videntur antiquiore jure tenuisse, quam reliquos; quia primus, de quo constat, Fundator Comitum Dilinganorum nominatur Comes Kyburgensis. Hi quatuor Comitatus, exspirantibus Sæculo XIII. Comitibus, aliò sunt devoluti; & ultimus, qui ex his restabat, transiitad Comites Habsburgicos per connuhium

bium Anna, filiz ac hæredis unicæ Hartmanni junioris Kyburgici, cum Eberhardo Comite Habsburgico, Rudolphi I. Imperatoris Patrueli. Porro ex iisdem Dilinganis Comitibus ortos tradunt Comites Heliensteimos, totius Sueviæ longè potentissimos, qui anno 1627, exspirarunt.

II.

Burchardus II. ex Comite de Buchorn & Turgau, Domino in Hellenburg, Dux Alemanniæ constitutus à Conrado I. Imperatore anno 917. anno 919. Rudolphum II. Burgundiæ Regem, prælio victum fugavit apud Vitodurum, vulgò Winterthür. Hepidanus. Witichindus Corbej. lib. 2. Annal. Postea reconciliatus cum eodem Rudolpho II. Genero suo, Burgundiæ & Italiæ Rege, cùm pugnaret in Lombardia, apud Novaram occisus interiit anno 926. relicto Filio unico Burchardo III. infante, & Bertha silia, nupta Rudolpho II. Burgundiæ Regi.

Uxor Wida h. e. Hedwigis, quæ Vidua ad fecundas nuptias transiit cum Hermanno in Ducatu Successore; de qua ità Rheginonis Continuator: Burchandus Dux occiditur; Hermanno Ducatus Alemanniæ committitur ab Aucupe, qui Widan, Burchardi viduam, du-

xit uxorem.

### III.

Hermannus I. ex Franconiæ Ducum gente assumptus, anno 926. ab Henrice Aucupe

B 

Dux

tatem Ottonis Nepotis, Dux Alemanniæ constitutus, anno 965. rebelles Cæsari in Italia vicit & subegit. Vità decessit 12 Nov. anno 973. sepultus in Monasterio Reichenau, nulla relicta prole.

Uxor Hedwigis, Henrici Rixofi. Bavarize Ducis filia, S. Henrici Imperatoris amita; de quaita Ezgebardus junior, Monach. Sangallenfis, ipfi domesticus & familiaris, in fragmentis de origine & diversis casibus Monast. S. Galli: Hadvviga, Henrici Ducis filia, Suevorum post Burchardum Maritum Ducissa. cum Duellio (hoc est in Castro Hohentyviel) habitaret, fæmina admodum quidem pulchra, nimiæ severitatis cum esset, suis longè latéque crat terribilis. Hæc, quondam parvula Constantino Græcorum Imperatori cùm esset desponsata, per Eunuchos ejus ad hoc missos literis Græcis apprimè est eru-Sed cum imaginem Virginis pictor Eunuchus Domino mittendam, ut simillimè depingeret, sollicité eam conspiceret; ipsa nuptias exosa, jos divaricabat & oculos; sicque Græco pervicaciter repudiato, literis post Latinis studentem, Burchardus Dux Sueviæ illam multipliciter dotatam duxit.

Hanc defuncto marito, orationis causa ad Monasterium S. Galli profectam, Burchardus Abbas, festivè susceptam, cùm ceu neptem suam donis etiam eam prosequi pararet; ipsa se alia dona nolle ait, quam Eggehar, Hæc

dum sibi Doctorem.

Hec ipse Eggebardus, à Burchardo Abbate in arcem Hohentvviel ad Hedvvigem Ducissam missus; quo tempore factum, ut Castrum Hohentvviel converteretur in Monasterium Benedictinorum.

### VI.

Otto, Ludolphi fupra memorati Ducis filius, Ottonis I. Imp. Nepos, annos undeviginti natus Ducatum adit anno 975. altero Bojariæ & Carinthiæ Ducatu, post proscriptum Hezilanom, S. Henrici Imperatoris Patrem, auctus ab Ottone II. Patruo.

Fundavit Dux Otto, & magnis opibus dotayit Ecclesiam Collegiatam Aschaffenburgi, in honorem SS. Petri & Alexandri.

Redux ex Italia, ubi pro Ottone II. Imp. patruo suo, contra Græcos pugnaverat, in Alpibus Italiæ Vitam reliquit in Nov. anni 982.

Itha, defuncti Ducis mater, corpus Aschaffenburgum transtulit, à S Willigiso, Antistite Moguntino, ibidem in Choro tumulatum, præsentibus Itha matre, Mathilde sorore, Luitgarde Conjuge & filia Hiltegarde.

Præter hanc filiam, aliam prolem Otto Dux non reliquit. Epitaphium quod habet Aschaffenburgi, jam alio loco Tom. 6. retuli.

Hic Otto, Alemanniæ Dux, nepos cùm effet Ottonis I. Imp. ex filio Ludolpho; multi Scriptores decepti eum confuderunt cum al-

tero

tero Ottone, Franconia & Carinthiæ Duce, Ottonis I. Imp. pariter nepote; sed ex filia Luisgarde, quæ Conrado Sapienti suerat desponsata, ut alias monui.

### VII.

Conradus, ex WestphaliæComitibus de Werla, ab Ottone II. Imp. anno 982. Dux Alemanniæ est creatus. Incognitum erat ad nostra usque tempora genus Comitum Werlensium sanè clarissimum; cùm ex materna linea pertingat ad Carolum Martesiam, Magni Caroli Imp. Avum, ut Wippo, gravissimus author, in Vita Conradi Salici de Conjuge hujus Imperatoris Gisela Werlensi testatur, dicens:

Quando post decimam numeratur linea quarta, De Carolo Magno procedit Gisela prudens.

Clarissimus Recardus Tom. 1. Comment. de rebus Franconicis lib. 4. Giselæ & Werlensium Comitum originem ex Caroli Martelli filio deducit hoc ordine: Carolus Martellus ex Concubina genuit Bernardum, ex Rernarda nata est Theodrada, Uxor Theodorici Comitis, qui tempore Caroli Magni gubernabat Ripuavios ad Rhenum inf. Westphalis proximos. Occubuit ánno 732 in prælio contra Frisios.

Porrò ex Theodorico & Theodrada nata est S. Ida, nupta S. Egberto, Ripuaviorum post Socerum Comiti. Rursum ex SS. Ida & Egberto nati sunt Cobbo Comes, Warinus Ab-

bas Corbejæ Saxonicæ, & Hedwigis Abba-. tissa Herfortensis.

Quâ super re videantur Asta SS. Antverpiensia in Vita SS. Egberti & Ida. Item apud Leibnit. Tom. 1. Script. Brunsvic. in introductione man. IX. & Meibomius in notis ad lib. 2. An. nal. Witichindi Corbej. sub sinem de Comitibus Werlensibus.

Dicta confirmat Ditmarus Meisch. Author Synchronus, lib. 4. Chronici dicens, quod Conradus, Dux Sueviæ, frater fuerit Heriberti Comitis de Werle, & cum fratre suo Heriberto morte subitanca suerit abreptus anno 997. Addit Continuator Rheginonis ad annum 982. hunc Conradum Ducem cognominatum suisse Sapientem. Quo factum, ut multi Scriptores decepti, Conradum Ducem ex alia stirpe progenitum fabulentur; maximè, quòd illo ævo tres suerint diversi Conradi Duces, cognomento. Sapientes.

De uxore & liberis Conradi Ducis non con-

stat.

### VIII.

Hermannus II. beneficio Ottonis III. Imperatoris, Alemanniæ, hoc est, Sueviæsimul & Alsatiæ Ducatum ohtinuit anno 997. ita. Chronicon Australe vetus ad huncannum.

Fuit ille gente Westphalus, Werlensis Comes; incertum, an Prædecessoris frater, an filius. Ditmarus Merseb. in Chron. l. s. ait, Hermannum Ducem suisse avunculum.

matris

matris suæ. Frater ergò erat Judithæ Werlensis Comitisse, nuptæ Henrico illustri, Saxoniæ Comiti, Ottonis I. Imperatoris consanguineo; ex quo matrimonio genita est Cunegundis, Mater Ditmari, Merseburgensis Episcopi. De hac gente ut Lector judicare possit, juvat, inter Scriptores à Justo Reubero editos legere vitam Ditmari Merseb. suo Chronico præsixam, una cum materna & paternastirpe.

Obiit Hermannus II. Dux quarto Nonas Maji anno 1003. postquam Henrico Santto Imperatori, cui sub initium Imperii pervicaciter adversabatur, apud Bruchsaliam reconciliatus suisset. Necrologium Fudense.

Uxor Gerberga, Rudolphi III. BurgundiæRegis Soror, Santii Henrici Imp. matertera.

Liberi: Hermannus III. in Ducatu Succession.

Gifela nupta 1mò Brunoni II. Comiti Gattingano Northeimensi, Henrici Rixosi, Bavariæ Ducis ex silio Brunone Nepoti; quo mortuo, secundis nuptiis in manus convenit Ernesto I. ex Austriæ Marchione Alemanniæ Duci; hocrursum anno 1015. in venatione casu perempto, sequenti anno tertium connubium iniit cum Conrado Salico, tunc Franconiæ Duce, postea Imperatore.

Matbildis desponsata printim Conrado Seniori, Franconiæ Duci, S. Brunonis Wirceburgensiæ Episcopi fratri: quo subannum 1011. Il Idus Decembris, vità suncto, ad secunda vota transiit transiit cum Friderico II. ex Barrensi Comite.

Lotharingiæ Sup. Duci.

- Adelbeidis nuptui tradita Manfredo, Marchioni Segulienfi, five Taurinenfi, cujus frequens in historiis occurrit memoria, de qua Bertboldus Const. in Chron. ad annum 1092 Herm. Contract, ad annum 1028.

Quarta filia NN. nupta Adalberoni, ex Styriæ Comite de Murtzthal ab anno 1012. Duci Carinthiæ usque ad annum 1039, quo exauctoratus obiit Ebersbergæ in Bojaria, Geisenfeldæ sepultus, Berthold, Const. ad annum 1004. ait, Henricum III. Imperatorem fuisse Adalberonis hujus consobrinum, quod ambo ex duabus fororibus geniti effent.

# IX.

Hermannus III. succedit Patri in Ducatu Alemanniæ anno 1003, decessit juvenis anno 1012. Herm. Contract. & Chronic. Reichersbergense. Erat ille ex Werlensum Comitum Stirpe Dux Alemanniæ postremus.

## X.

Ernestus I. ex Marchione Austriæ creatur &S. Henrico Imperatore anno 1012. Dux Alemanniæ, quod Conjugem habuerit Giselam Werlenfem, Prædecessoris sui sororem, Brunonis secundi Northeimensis Comitis Vi-Interiit Ernestus anno 1015. in venatione, errante sagittà trajectus ab Adelberone, Carinthiæ Marchione: moriens peccata publice confessus est adstantibus, quod copiam non haberet Sacerdotis. Filios reliquit duos Ernestum II. & Hermannum IV.

### XI.

Ernestus II. Paterni Ducatûs hæres, posteà rebellis Conrado Salico Imperatori, anno
1027. honore exutus, proscribitur. Iterum
restitutus Ulmæanno 1028. ad preces Giselæ matris, tunc Imperatricis, iterumque
rebellis à fidelibus Conradi Salici occisus est
XVI. Cal. Sept. anno 1030. apud Castrum
Valckenstein in Hercinia, sive Saltu Martiano. Wippo, Herm. Contr.

## XII.

Hermannus IV. in vacante perempti fratris Ducatu à Conrado II. Imperatore, Vitrico suo, juvenis confirmatus, adolevit sub tutela Warmanni, ex Comitibus Dilingano-Kyburgicis, Episcopi Constantiensis. Vivere desit anno 1038. V. Cal. Aug. in flore ætatis peste extinctus, in reditu ex Italia apud Tridentum, ubi humatus quiescit, Biennio ante, quam moreretur, Salicus Imperator vacantem Taurinensem, sive Segusiensem Marchiam ipsi destinaverat; ut refert Herm. Contractus ad annum 1036. in Chron. à Struvio edito.

### XIII.

Henricus III. mox Imperator, vacantem Alemanniæ Ducatum cum Regno Burgundiæ à Patre Patre Conrado Salico accepit Soloduri 1038; quem aliquot annis, etiam cum Imperator esset, retinuit. Herm. Contrast.

## XIV.

Otto, Comes Palatinus Rheni, Goslaria in Palchate anno 1045. Dux Alemannia creatur ab Heurico III. Imp. Herm. Centr. Erat Otto ex illa stirpe Comitum Palatinorum Rheni, qui in Brauvviler apud Coloniam Ubiorum residentes sub Ottone III. Imp. inclaruerunt.

Parentes habuit B. Ehrenfridum, corrupte Ezonem, Comitem Pal. Rheni, anno 1035. Salfeldiæ in Thuringia defunctum, & Mechrildem, Ottoris III. Imperatoris Sororem; & Vita migravit anno 1048. in castro Thonaburg, & S. Leone IX. Pontifice, tunc Tullenst Episcopo, in Brauvviler sepultus, præsentibus Hermanno fratre, Coloniensi Archi-Episcopo, & Sorore Richeza, Poloniæ Regina.

Ecce originem hujus stirpis ex Attis Santorum 5. Martii in vita S. Adelheidis. & 21. Maij. in Vita B. Ezonis Tom. 5. Item Tomo I. Leibnitii de Script. rerum Brunsvic. & apud Ægidium Gelenium ex Archivio Monasterii Brauvilerensis, quod accepit à Joanne Münch, huius comobii Abbate.

I.

Hermannus, cognomento Pufillus, origine Sazo, Comes Pal. Rheni primum locum habuit C inter

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. FE[u.

inter Magnates in aula Ottonis I. Imp. cui etiam in negotiis regni, & præliorum periculis confilio & auxilio adfuit; maxime anno 955. in pugna contra Hungaros ad fl. Lycum.

Hic Comes, in divertis locis plura Dominia nactus, uxoram habuit Helyvvigam, ex qua nati B. Ebrenfridus, alias Ezo, & Exelinus; qui moriens pradium suum Brathem dedit Abbatias Judensi, S. Cornelii Münster.

B. Ese, natus sub annum 955. obiit octogenarius XII. Cal. Junii apud Salfeld in Thuringia: sepultus in Monasterio Brauvvilerano, quod anno 1024. fundârât, Castro in Abbatiam Benedistinorum converso.

Juvenia aliquamdiu vixerat apud S. Udalzicum, Epistopum Augustanum, propinquum sum. Patra circa annum 270. mortuo, successit in Dominia, Ottoni L Imp. cumpri-

mis charus.

Posted Theophania Imperatrici in disponendia regni negotija a consiliis suit. Et quia
familiaris erat tum Regina, tum silio ejus
Outemi III. accidit, ut in Palatio Aquisgrani
commoratus, luderet cum dicto Otteme III.
eo pacto, ut is, penes quem trium lusuum
ex Latrunculis staret Victoria, alterius potiretur rebus opimis, etiam quibus vellet,
Ezo, invocato Dei auxilio, tertio Victor, lucri loco, petit in unorem Mechtidens. Ottenis
III. Sororem. Consentit One cum Theophania

nia matre. Erat tum Mechtidis in celeberrino illustrium Canonissarum Parthenone Asindinensi (Esen) apud S. Adelbeidem, Ottomis L filiam, hujus loci Abbatissam, cujus zurå educabatur. Hùc citato cursu Ezo properat, ut Sponfæ quoque confensum obtineat; restitit sollicitanti Adelbeidis Abbatissa; precibus tandem victa neptem tradidit. territà Ottonis III. Majestate. Annulo subarrhatur Mechtildis in Brauvvilerano Castro: puptiæ parantur in prædio Ezonis anno 990. & cùm annis 35, marito convixisset, sancia norte vitam clausit IV. Novemb. anno 1024. in Brauvviler sepulta, cum Epitaphio, quod Supra retuli Tomo 6. in Ottone II. Imp.

Post mortem Mechtildis, Ezo Viduus, relicto Rheno, habitavit in Salfeld, quod ab Ecclesia Bambergensi in Feudum habuit; ut retuli in Henrico II, Imp. Tom. 6. De quatuor Vasallis principibus Ecclesia Bambergensis B. Ezo primus suit Episcopi Bamberg. Dapiser. Vità decessit XII. Cal. Junii. 1034. In memorato Castro Salfeld, juxta Mechtilum Conjugem in Brauvviler sepultus, ubi

tale habet Epitaphium:

Nomen Ebrenfridt tribuat fuper ætbera feribi,
Nomine pro cujus struita stat ista domus.
Adquodesan faction Conjux clarissima tractum
Flexit, & hac obiit, liquit, & his fubitt.
Cujus facundi dederint cum pignora umbb,
Subtraxit natis, quod daret bia Monachis.
C. 2. Onem

Quem subbis senis gemini misére Calendis

NB obsit noctu inter 20. & 21. Maii.

Qua fovet ille domo, qui DEUS est & bomo.

Post mortem ambo Beati Conjuges claruerunt miraculis. Obnitebatur aliquando Ehrenfridus cum inferioribus Lotharingis fancto Henrico sub initium suscepti Imperii, atque etiam Theodoricum, Lotharingiæ MofellanæDucem, juxta Odernheim in conflictu captum, ad Castrum suum Thonaburg cum aliis abduxit; quos Imperator redemit, & consultius putavit, Virum egregium beneficiis placare, ejusque amicitiam fibi conciliare; quam confecutus, Henricus Ezoni possidenda tradidit Insulam S. Suitberti (hodie Kaylersvvertham vocant ) Duisburgum & Salfeld. Gelenius ex membranis Brauvvileranis.

Liberi: Hermannus, ab anno 1036. Archi-Episcopus Coloniensis; obiit 11. Feb. 1056. Otto, ex Comite Palatino Rheni sactus anno

1045. Dux Alemanniæ.

Ludolphus, primus Monasterii Brauvvilerani Advocatus; obiit ante patrem anno 1032.

B. Richeza, nupta Miseconi, sive Micislao, Poloniæ Duci, de qua plura postea.

Sopbia, Monialis Moguntiæ ad B. V. Mariam. "Theophania, Abbatissa in Essen ab anno 1039. it habet Chron. Assindinense.

Matbildis, Abbatissa in Dittinkirchen; succossit posteasorori Theophania in Imperiali Parthenone Essendimenti. Itha

Itba, Monialis in Monasterio B. V. Mogun. tiæ.

Heilwiga, five Willihalda, Sanctimonalis Colonia in Capitolio.

Adelbeidis, Canonissa Nivellis; quiescit in Brauvviler. Acta Sanctorum in Vita B. Ezonis ad diem 21. Maii.

Ex his B. Ezonis liberis Beata Richeza nuntui tradita est Micislao, Poloniæ Regisecundo. Boleslai I. filio, genito ex Juditha, S. Stephani Hungariæ Regis sorore, nuptias procurante Ottone III. Imperatore. enim Otto subannum 1000, orationis causa Gnesnam profectus, à Boleslao Duce brachium S. Adelberti, Episc. & Martyris, recèns pro fide perempti, dono accepisset, eidem Boleslao Regis titulum concessit, & arctioris amicitiæ causa, neptem fuam Richezam desponsavit ejus filio Micislao, annos decem tune nato; huie postmodum circa annum 1013, connubio juncta, genuit Cafimi-

'Anno 1025. Micislaus, defuncto Boleslao Patre. Regnum adepuis, sensim in vitia deflexit, & libidini atque otio vacans concubinis confuevit, Regni administratione Richezæ uxori permissa. Hæc, quia negle Ais Polonis, Germanorum confiliis plurimum utebatur, Polonis exosa, inter gliscentes factiones fugæ confilium capit, & cum juveneCasimiro, paucis comitantibus, clam in Sa-

rum.

moniam ad Conradum II. Imp. abiit, secum afferens duas coronas; suam scilicet, & mariti alteram.

Quam obrem fama Richezæ fæde lacerata à Polonia, velut si filium sua hæreditate privåsset, & regnum exteris prodidisset.

Reginam Imperator perquam honorifice excepit, & contra Polonos movens, victo Micislao, gentem illam cum cæteris Slavis ad tributa coëgit. Neque diu supervixit Micislaus; anno 1034. amentia correptus, diem obiit.

Richeza interim Salfeldiæ commorata, filium, ut literis excoleretur, Lutetiam milit; qui lustrată postmodum Italia, solitudinem regno præferens, Cluniaci Monachum induit.

A morte Micislai, sex annis sine Capite slu-Etuabat Polonia; in ea calamitate Legati cum muneribus ad Richezam Reginam veniunt in Saxoniam, & Casimirum in Regem repetunt. Docti, quod Cluniaci degat, eò prosiciscuntur, & ut suorum miseratus regnum adeat, summis votis essagitant.

Abbas Cluniacensis Legatos ad Pontificem mittit; quod Casimirus, jam Carolus nominatus, & monasticæ Vitæ voto obstrictus, Ordine sacro Diaconatús insuper initiatus esset-

Benedictus IX. Pontifex Casmirum, jam Monachum & Diaconum, Professionis & Sacramenti religione solutum, ad Regnum remittit.

millit, 'eå lege imb ut Poloni per fingula capita, exceptis Nobilibus & Eceleliasticis. in memoriam accepti tanti beneficii, quotannis unum obolum pendant S. Petro. qui inde nummus S. Petri dicitur. 2dd Ut Poloni omnes rotundi in motem Monschorus tonfură utantur : nec comans infra suricular alant. 3tio. Ut Equites nobiles in festis stlennioribus, dum faces peruguntur, fasciam lineam candidam, in modum Stola è collo suspensam, forant. Our conditione acceptà Oratores Cluniacum revertuntur. & ducto secum Casimiro, Richezam primtum, deinde Henricum III. Imperatorem adeunt, ut Regni coronas, nuper à Richeza Contado Patri donatas, Cafimiro restituat. Annuit Imperator, & Casimirum cum sexcentorum Equitum præfidio in Poloniam dimifit.

Ità redux anno 1043. Calimirus communi omnium gratulatione exceptus, Gnefică in Regem unctus & coronatus est, annum tunc agens fextum supra vigesimum. Salemen Neugebauer in Hist, rerum Polonicatum. Martinus Cromerus de origine & rebus gestis

Pol. lib. 4. pag. 50.

Quo tempore Richeza, Caleniri Mater, è Polonia exulabat, magnam in Ecclesiae liberalitatem exercult; en comaxime, quod tothn sum Stirpem vivendo superasset, itá-

que totius Patrimonii hates effet.

Primo quidem, mortuo anno 1056. Hermanno fratre, illa sequenti anno donavit ejus Successori Arnoni II. Castella Salseld, Orlam sive Orlamundam, & Coburgum cum omnibus annexis prædiis & juribus, approbante & confirmante Henrico III. Imperatore; ita tamen, ut ad dies Vitæ usumfrutum ipsa haberet.

Ex hac fundatione facta colligere licet, quo jure Episcopus Coloniensis anno 1071. pulsis Salfeldià Canonicis, substituerit Bemedictinos, Colonià accitos; præteritisis; quos ex vicina Franconia habere poterat, at queritur Lamb. Schaffnaburgensis, Mo-

nachus Hirschfeldensis in Chronico.

Secundo sub S. Adalberone, ex Comitibus Lambacensibus Bojariæ, Episcopo Wirceburgensi, fundavit aliud Monasterium in ipsa Urbe Wirceburgensi, eo loco, ubi S. Kilianus cum sociis quondam Martyrium subist; quod nunc Ecclesia Collegiata est, Neumunser dicta. Per hanc Richezæ fundationem mirisicè auctus est Episcopatus Wirceburgensis, ob numerosam familiarum clientelam; quia huic Ecclesiæ accessit Oppidum & Castrum Salzin Comitatu Hennebergensi, cum omnibus annexis juribus & bonis.

Mortua est Richeza anno 1063. XII. Cal. Aprilis, Salfeldiæ in Brauvviler, at petiërat, sepelienda. In co non fideliter egit Arno Coloniensis, quòd contra datam fidem,

corpus

corpus pro sepultura non in Monasterium Brauwvilerense, sed ad gradus B. Virginis Coloniam cum cimeliis transportaverit, itáque Monasterium Brauvvileranum privârit non tantum corpore Beatæ Fundatricis, sed pingui etiam prædio Clotten ad Mosellam, unà cumOppidis Mesenich & Riel, propter sepulturam destinatis.

Cæteras Beatæ Richezæ divitias S. Arno tum ad Monasterium B. Virginis Coloniæ, à se fundatum, quod ad Gradus appellant, tum ad dotandum Monasterium aliud Sigebergense, cujus itidem ipse Author & Fun-

dator erat, transtulit.

3.

Ludolphus Richezæ Reginæ frater, vivente Patre, præfecturam Palatii Aquisgranensis adeptus, quòd ingenio acer esset, & militiæ idoneus, destinatus erat Ecclesæ Coloniensis Signiser; sed morte præmature abreptus anno 1032. virtutem suam exerere non potuit. Uxor illi erat Mathildis, Ottonis Zutphaniæ Comitis silia, ex qua nati Henricus & Cuno, sive Conradus; horum prior, avi in Comitatu Palatino Successor, anno 1063. sine prole Vità functus, in Brauvviler sepulturam accepit.

Conradus frater Henrici, gratia Henrici III. Imperatoris, anno 1049. Ducatum Bavariæ confecutus, eodem iterum anno 1013. privatus est; vel ex eo, ut Hermanus Contractus refert, quod durior in subditos, Diocesim etiam Augustanam inique vexasset, bonis item Ecclesiarum violatis; vel ùt Gelenius Author est, quod Conjugium cum filia Henrici III. Imp. respuerit, ipsi Imperatori bellum machinatus. Ità exutus ad Hungaros, Imperio pridem insestos, confugit; eo in exilio à Coquo suo venemo extinctus perist anno 1056, juxta Chronnicon Australe à S. Arnone vel Aunone Coloniz ad Gradus B. M. V. sepultus, ùt produnt Alta SS. loc. citato, & Gelenius.

Otto, alter Richeze Reginæ frater, paterni Palatini Comitatas ad Rhenum hæres, summis æque ac insimis charus, gratia Henrici III. Imp. anno 1043. in Ducem datus, immature obiit anno 1048. VII. Id. Sept. in avito suo castro Thomaburg; sepultus in Brauvviler à S. Brunone, Tullensi Episcopo; quod frater ejus Hermannus, Antistea Coloniensis, cum Cæsare in pago Mantea tumo esset occupatus. Epitaphium tale habet:

Virgineum Sydus dan septem terminat Idus,
Admonet, but venions ut legat ista gemens.
Heu! ruit Ottonum flos, Regum Magnificorum,
Imperiale quibus cessit in Orbe decus.
Flos bic corundem tulit Otto nomine nomen,
Cut Mathid mater, sui fuit Ezo Pater.
Dux qui Sucurium, moriens sit plantitus corum,
Sed de morte, DEUS, inne repara meisus.

Errat

Errat Guillmannus, quod hunc Ottonem Ducem ex Comitibus Schyrensibus ortum asserat; quanquam enim hi Comites essent Palatini Bavariæ, nihil tamen commune habuerunt cum Comitibus Palatinis Rheni.

De uxore & liberis hujus Ottonis, Suevie Ducis, mihi quidem non constat; credam tamen facilè, quòd filia fuerit, vel ex ipso, vel ex Ludolpho fratre, quæ nupta Gebhardo, Comiti de Querfort & Supplenburg, genuit anno 1075. Mense Majo, Lotharium secundum Imperatorem; quòd Albericus, gravissimus author, parte 2. Chronici ad annum 1037. Lotharium Cæsarem ad hanc Familiam genus referre testetur his verbis: Hermannus, Mathildis, Sororis Ottonis III. Imp. filius, Colonize ordinatur Episcopus; is fratres habuit Ludolphum, & Ottonem, Duces Sueviæ, de cujus linea descendit ille Lotharius Dux Saxoniæ, qui fuit Imperator.

Ex hoc fundamento respuendi videntur, qui Lotharii matrem singunt vel Burggraviam Norimbergensem, vel Comitissam Farrenbacensem, aut Forenbacensem. Hac de genere Ottonis, ex Comite Palatino Suevia Dueis; ità pergo in texenda serie Suevia Dueum.

XV.

Om, Marchio Schveinfurtenlis in Franconia, contra Bohemos & vicinos Slavos Sorabos, ac Dalemincios, anno 1048. Ulma è.

in Comitiis ab Henrico III. Imperatore Suevis in Ducem datus est, quòdillà Marchià; tunc ob erectum Episcopatum Bambergensem extinctà, novus contra Bohemos Marchionatus erectus esset in finibus Bojariæ, & datus Comitibus de Veburg, qui ex Babone II. Schyrensi Comite descendentes, indedicti Marchiones vel Cambenses, vel Voburgici. Ducalem honorem Otto Schvvinsurtensis anno 1057. cum Vita dimisit, nullà relictà prole mare, Schvvinsurti sepultus. Ejus Genealogiam quia Tomo 6to jam retuli, plura de eo commemorare supersedeo.

# XVI.

Rudolphus, magni inter Suevos nominis, Comes Rheinfeldensis, anno 1057. vacantem Alemanniæ Ducatum consecutus est, favore Agnetis Imperatricis Viduæ, quæ pro Henrico IV. silio minorenni regnum tunc administrabat, præterito Bertholdo I. Comite Zehringensi, cui honor iste, vivente adhuc Ottone Schvvinsurtensi, aliàs ab Henrico III. Imp. suerat decretus. Præter Ducatum data Rudolpho in uxorem Mathildis, Henrici IV. Soror; quò verò Bertholdus Zehringensis placaretur, promissus illi suit Ducatus Carinthiæ, in quem etiam anno 1061. ab Henrico IV. Imp. suit infimissus.

Anno 1077. cum Rudolphus, Princeps fortis & strenuus, DEO & Hominibus amabis - lis, contra Henricum IV. Rex Romanorum Vorchemii crearetur, erto inde inter partes bello atrocissimo, anno 1080. Idibus Ostobris in conflictu graviter sauciatus, altero post die occubuit; Merseburgi honorisce tumulatus.

Juxta Guillimannum lib. 5. de Comitibus Habsburgicis cap. 1. erant Rudolpho duze uxores:

Prima Mathildis Henrici III. Imp. ex Agnete filia, anno 1060 defuncta.

Secunda Adelbeidis, Ottonis Montisferratensis Marchionis silia, eadémque Soror Berthæ Imperatricis, quæ marito Rudolpho superstes, cum Vitam aliquamdiu Tiguri in dolore animi traduxisset, Rheinseldam reversa, paucis post mensibus ibidem exspiravit; ad S. Blasium in Hercinia tumulata.

Liberi: Mechtildis, nupta Ernesto Marchioni Austriæ, anno 1075. in prælio ad sluv-Unstrut in Thuringia, ubi pro Socero Rudolpho pugnabat, perempto. Ursberg. in Chron.

Adelheidis, desponsata Colomanno, HungariæRegi, teste Manlio in Chron. Constant.

Agnes, sola superstes bonorum hæres, anno 1079. tradita in uxorem Bertholdo II.

Zehringensi, Bertholdi I. cog. bærbæti, Carrinthiæ Ducis silso; quo conjugii titulo Bertholdus pro Ducatu Alemanniæ, anno 1079.

Rudolpho Anti-Cæsari per Henricum IV.

adempto.

adempto, aliquamdiu fortiter contendit contra Fridericum Hohenstaufensem Comitem, quem Henricus IV. in locum Rudolphi Ducem suffecerat.

Anno 1081. postquam Rudolphus jam extinctus effet, lis in hunc modum ab Imperatore est decisa, ut Fridericus Staufensis maiorem Alemanniæ Ducatûs partem fibi retineat; illam scilicet, quam Suevi antiquitus insederant; Bertholdus contrà haberet cætera omnia ad Rhenum, hoc est Herciniam, Turgoviam, Brisgojam & Neckergaviam cum præfectura Tigurina; additus quoque is honos, ut Ducem se Zehringenfem nominaret; quo factum, ut Fridericus Staufensis, ejúsque Successores non ultra Alemannia, sed Sueviæ duntaxat Duces nominarentur. Otto Fris. lib. 1. de gestis Friderici Barbarossæ cap. 8. Guillim. 1. 5. de origine Domûs Austriac. cap. 1.

Hoc modo Fridericus Hohenstaufensis Sueviæ Ducatum valde mutilatum recepit.

Quam magnum fuit Rudolphi Rheinfeldensis in Suevia & Imperio nomen, nemo tamen, quantum mihi quidem constat, prodiit, qui genus ejus apertè demonstrasset.

Acia Murenna stirpem ejus referunt ad Comites Daxburgico-Egesheimenses, dum de Cunone, Rudolphi Patre, ajunt: Theodericus Dux Lotharingia & Cuno Comes de Rheinfelden fratres fuerunt; berum Sorar Itha nupsit Radeboto Radeboto, Comiti Habsburgico, Murenfis Benedictinorum apud Helwetos Abbatias Fundatori. Mater Rudolphi non erat Richuara, Cunonis Comitis Oeningenfis filia, ut quidam tradunt; quia Cuno Oeningenfis toto Saculo Rudolphum præcessit. Gallia Christiana in serie Episcoporum Wormatiensium loquens de Adelberto, hujus Ecclesia Episcopo, ordine XXVII. Rudolphi Regis fratre, matrem ejus Ithan nominat his verbis: Adelbirus sive Adelbertus filius Cunonis, Comitis à Rheinseld, ex Itha, sedit ab anno 1065, ad annum 1070.

Ad hac usque tempora per varias familias vagatus est Sueviæ Ducatus, perinde ac Bavaricus, & modò à temporibus Henrici IV, factus est hæreditarius, hærens in Familia

Comitum Hohenstaufensium.

# DUCES SUEVIÆ EX COMITIBUS HOHENSTAUFEN-SIBUS.

Primam hujus familiæ originem velle detegere, & rectum Successionis ordinem demonstrare, est oleum & operam perdere. Ursbergensis cum antiquis in suo Chronico testatur, Fridericum Berbarossam non semel assirmasse, quòd genus utrumque, tam maternum, quam paternum ex Carolo Magno habeat. Si ità; facilè adducar, ut credam, Stausenses originem traxisse ex Comitibus

de Buchorn in Algoja, ex eo, quod Eggehardus junior, Monachus S. Galli, duobus Sæculis Barbarossa antiquior asserat, Buchornenses Comites genus suum ad Carolum Magnum referre. Ità autem ait Eggebardus hb. de origine & diversis casibus Monasterii

S. Galli. cap. 10.

Udalricus, quidam Comes, de Caroli Magni prosapid Wendilgardam Henrici Regis (scilicet. Aucupis) de filia neptem, uxorem accipiens, ex ea procreavit filiam, & filium Adalhardum; hic nuncio in Buchorn, ubi habitavit, accepto, Hungaros in Noricum, ubi prædia ei erant, irruere, hostes cum cæteris aggressus, victus capitur, & captivus in Hungariam abducitur; fed post quartum annum iterum dimissus, Buchornam redist, & alterum filium Burchardum ex eadem Wendilgarde suscepit, ab Ottone I. amatum, ceu pronepotem ex Sorore, ex priore Henrici Aucupis conjugio progenità.

Aliam familiam, quæ genus fuum ex Carolo Magno jactare posset, in Suevia non Chronicon Augustanum SS. Ulrici & Afræ eandem Staufensibus ex Carolo

Magno originem tribuit.

Castrum, unde Staufensis familia nomen habet, est Hobenstauffen, non Spiram inter & Wormatiam situm, ùt erroneè tradit Guillimannus ex Actis Monasterii Murensis, sed Coppinga, Suevize oppido, proximum, quod

ex adverso respicit Castrum Staufeneck à Ludovico, Friderici I. Staussensis fratre, exstructum; utriúsque arcis rudera hodiedum

supersunt, ut ipse vidi.

Si Fridericus primus Stausensis, ex Barone Dux creatus, passim à Scriptoribus Barodicitur: Baronis nomen, non secundum moderni, sed prisci evi significationem accipiendum est; erat autem illà etate Baro Liber Dynasta, nostri Seculi Principibus haud inferior; id quod de Vitrico suo agertè testatur Otto Frisingensis lib. 1. de gestis Barbarose cap. 8. Est tempestate, inquit, Comes quidam, Fridericus nomine, ex nobilissimis Survia Comitibus originem trabens, in Castro Stoyphe disto, coloniam posuerat.

### Ī.

Ex hac ergò familia primus Suevis ab Henrico IV. Imperatore in Ducem datus est Fridericus, Comes in Weiblingen & Hohenstaufen anno 1079. & sequenti anno, composità lite, confirmatus. Patrem ipsi tribuunt Conradum, Comitem ab Hohenstausen, qui claruit anno 1066; Matrem vocant Himelgardem, Comitissam ab Hohenstausen; Avus erat Henricus, Comes ab Hohenstausen; Avia Agnes Ulrici junioris, Comitis ab Helsenstein filia; Fratres habuisse fertur Ludovicum, Conditorem Castri Stauseneck, & Ottonem de Weiblingen, Episcopum Argentinensem, anno

Tom, VIII. P. Conradi Hertenberger Sec. JEfu.

1100. in reditu ex Palæstina desunctum, tit prodit Gallia Christiana in serie Episcoporum

Argentinensium.

Fundavit Fridericus anno 1102. Monasterium Laureacense O. S. B. vulgo Lorch, situm inter Schorrendorss & Gemündam, ubi

quiescit, anno 1105. defunctus.

Uxor Agnes, filia Henrici IV. Imperatoris, quæ fecundis nuptiis anno 1106. juncta S. Leopoldo, Austriæ Marchioni, facta est multarum prolium parens; obiit anno 1143. fepulta Neoburgi in Monasterio Canonicorum Regul. quod infraarcem suam cum marito propè Viennam 1114. fundaverat. Chron. Neoburg.

Liberi: Fridericus, Luscus sive Gocles, Dux

Sueviæ.

Conradus III. Imperator natus 1094. accepit ab Henrico V. Imp. suo avunculo partem Franconiæ, Episcopo Wirceburgensi ademptam circa Rotenburgum ad Tuberam; unde ejus filii Duces Franconiæ Rotenburgici dicti sunt: contra Lotharium II. Mediolani Rex Lombardiæ creatus, Regnum Italicum brevi dimisit. Anno 1138. Confluentiæ Imperator electus, Bambergæ Vita decessit 1162. XV. Febr. ibidem juxta S. Henricum sepultus.

Lufatiæ Marchioni; quæ inter alias proles genuit Hermannum Episcopum Bambergen-

iem,

sem, 1177. desunctum, Parthenonis nobilium Virginum ad S. Theodorum Fundatorem, & Gertrudem Hermanni de Staleck, Comitis Palatini ad Rhenum anno 1156. defuncti, viduam, juxta fratrem in eodem Monasterio, ubi aliquamdiu vixerat, sepultam.

Habuit Luitgardis Marchionissa in dotem Castrum Elchingen, antiquiore nomine, ber Babylonische Thurn, vocatum, quod infra Ulmam ad Danubium situm de consensu Conradi Mariti in Monasterium O. S. B. convertit; obiit anno 1146. in Lauterberg apud Halas Sakoniæ, vel, út à Lothario II. Imp. novem nomen accepit, in Königslutren fepulta: junta ipsam quiescit Conradus Marie tus, qui anno 1156. Comitatibus interfilios distributis, ibidem Monachus factus, conversus obiit anno 1157. 21. Januarii. accepi ex membranis Monasterii Elchingen-Unde corrigendum Chronicon Montis Sereni cum aliis, qui vel Luciliam, vel Luviem illam appellant, & filiam Alberti Comitis Habsburgensis fingunt.

NN. altera filia nupta Wilhelmo Marchioni Montis Ferrati, qui frater erat Amedei, Taurinensis Marchionis, & Mauriennæ, sive Sabaudiæ Comitis, anno 1143. in Insula Cypro defuncti. Wilh. Tyrius lib. 17. de bel-

lo facro cap, 1, & lib. 21, cap, 14.

Fridericus II. cognomento Cocles, i vel Lufcus, aut monoculus successit 1105. Patri in DucatuSueviæ, per gratiam Henrici IV. Imp. jam hæreditario. Contendit multo tempore cum Lothario II. pro Imperio; tandem reconciliatus è vita migravit 1147. sepultus in Monasterio S. Walburgis in finibus Alsatiæ, it tradit ejus frater uterinus Otto Frismgensis lib. 1. de gestis Friderici Barbarossæ.

Uxor 1ma Juditha, filia Henrici Nigri Guelphi, Bojariæ Ducis, genita ex Wulphilde

Billungana Saxone; mortua 1126.

Uxor 2da Agnes, filia Friderici II. Comitis de Sarbrück, Soror Adelberti sæpesupra nominati, Archi-Episcopi Moguntini.

Liberi: Fridericus Barbarossa, ex Duce

Sueviæ Imperator.

Conradus Comes Palatinus Rheni ab anno 1156. defunctus 1192. VI Idus Nov. habitavit primus Heidelbergæ, cui dedit initium & nomen. Hujus filius Conradus junior in Palatinatu Successor, præposituram Neoburgensem anno 1134. fundatam, anno 1195. mutavit in cænobium Virginum, ejusdem Ordinis Divi Benedicti; mortuus 1197. Hujus Soror Judith nupta Henrico Brunsvicensi, Ottonis IV. Imp. fratri, Palatinatum Rheni, tanquam suam hæreditatem, transtulit ad Marritum. Freb. de orig. Pal.

Clementia, aliis Claritia, vel Juditha uxor Ludovici II. Thuringiæ Lantgravii, cognomento Ferrai, út pra-cedente Tomo demonstravi, discessit è vita 1191.

Bertha, desponsata Matthæo I. Lotharin-

giæ Duci.

#### IH.

Fridericus Barbarossa succedit Patri in Ducatu Sueviz anno 1147. anno 1152. Imperator factus, cum haredem nondum habevet, Ducatum retinuit usque ad annum 1165. quo natus Henricus VI. posteà Imperator, à Patre Dux Sueviz est nominatus. Interiit Barbarossa anno 1190. 10. Junii.

Uxor 1m2 Adelbeidis, Marchionista Vo-

burgica anno 1166. repudiata.

Uxor 2da Bestrix, hæres Comitatûs liberi Burgundiæ, excessit è vita, 15. Novemb. 1173. Spiræ sepulta.

Liberi: Henricus VI: ex Duce Sueviæ Im-

perator factus 1 190.

Friderious succeditanno 1190. Henrico VI. fratri in Ducatu Sueviæ; obiit 1191. in Palæstina, nullo adhuc ligatus matrimonii vinculo.

Conradus, ab anno 1191. Dux Sueviæ, in

adulterio occifus Uurlaci anno 1195.

Philippus post fratrem Conradum Dux Sueviæ & mox Imperator, mortuus 1208. Bambergæ ab Ottone Wittelsbachio occifius, quo anno Ducatum Sueviæ reliquit

D 3 Nepoti

Nepoti Friderico II. Imp. quem puerum domi educavit.

Otto, Comes Palatinus Burgundiæ, è vita

migravit anno 120 🧎

Uxor Margaretha, Comitissa Blessenss. Inde nata Beatrix, Palatina Burgundiæ, & Hæres Comitatús Liberi; quæ nupta anno 1208. Ottoni, ex Comitibus Andecianis, Meraniæ Duci, in hanc familiam transtulit suam hæreditatem, ut alias retuli Tom. 5 in Genea-Togia Comitum ab Andechs: & ortorum inde Meraniæ atque Istriæ Ducum.

IV:

Fridericus II., Henrici VI. Imperatoris filius, à prima pueritia apud patruum Philippum educatus, eo sub annum 1208. occiso, fuccedit in Sueviæ Ducatu, cum jam anno 1193. trimulus, & in cunis vagiens, Rex Romanorum esset creatus. Anno 1212. post exauctoratum Ottonem IV. Brunsvicensem fit Imperator; anno 1250, defunctus.

Ex 2da uxore Jolanta, Joannis de Brienne. Regis Hierofolymitani filia, anno 1225. ducta, & 1227. mortua, suscepit Conradum, ex Sueviæ Duce Romanorum Regem.

Conradus IV. Friderici II. Imp. filius, anno 1227. natus, ex Duce Sueviæ anno 1235. creatus Rex Romanorum contra Henricum Hassia & Thuringia Lantgravium, obiit in Apulia 19. Maji. pridie Ascentionis Domini 1254; scelere spurii fratris Mansridi. vita privatus. Villamus lib. 6 Hist. Flor.

Uxor Elisabetha, filia Ottonis Wittelsbachii, Bojariæ Ducis, Ludovici Severi Soror, ex qua natus est filius unicus Conradinus.

VI.

Conradinus, anno 1351, natus, trium annorum puer, succedit anno 1254. Conrado Patri in Sueviæ Ducatu. Anno 1268. post infelix prælium apud Lacum Fussinum, sive Celanum, a Carolo Andegavensi captus, & anno integro in carcere detentus; denique anno 1269. 26. Octobris Neapoli in publico foro & Theatro capite plexus Vitam sinit; ultimus Sueviæ Ducum suæ stirpis, annos non nisi duodeviginti natus.

Ducalis hæc familia quia durante viginti annorum interregno defecit, Suevia multo tempore Duce caruit, donec Rudolphus Habsburgicus, Imperium adeptus, de novo Capite provideret; quo tempore Ducatus misere distractus tum per Duces Zehringenses & Teccenses, tum per Badenses &

Rheni Palatinos Comites.

# STIRPS COMITUM ZEHRINGENSIUM

ı.

Communi proborum Scriptorum calculo Guntramus, Hugonis filius, idémque frater germanus Eberhardi, Egesheimenfium Comitum Fundatoris, Authorstatuitur corum D 4 omnium

omnium Comitum, quos posteri Habsburgicos & Zehringenses nominarunt; ut Tomo præcedente innui in Genealogia Ducum Lotharingiæ. Obiit Guntramus anno 946. relictis duobus filiis Lancelino, & Birthilone.

Birthilo, Brisgojæ Comes, vixit adhuc sub Ottone III. Fundator Monasterii Sulzburg. Ex hoc nati Bezelinus & Gebizo, sive Gebhardus, teste Pistorio in Geneal. C. Zehring.

Bezelinus, Brisgojæ Comes obiit 1036. Uxor Agnes de la Roche, Burgunda, ex Cosmitum Rupensium stirpe oriunda; unde natus Bertholdus, barbatus, ùt habent Acta Murensia.

Brifgojæ, exstruxit Castrum Zehringen juxta Brifgojæ, exstruxit Castrum Zehringen juxta Brifacum; unde primus Comes Zehringensis est appellatus. Promiserat ipsi Henricus III. Imp. etiam annulo subarrhato, Ducatum Alemanaiæ, vivente adhuc Ottone Schwinfurtensi, Provinciæ illius Duce. Post mortem Henrici III Imp. & Ottonis Schwinfurtensis, Agnes, Imperatrix vidua, neglecto Bertholdo Zehringensi, Ducatum Alemanniæ contulit 1007. Rudolpho. Comiti Rheinfeldensi; quem ille tennit usque adannum 1079. quò verò satissieret Bertholdo, Henricus IV. Imp. 1061. quo Couradus III.

. 44 .

ex Franconica stirpe Carnorum Duxultimus obiit, ipsum creavit Carinthiæ Ducem.

Inde est, quod Bertholdus I. Comes Zehringensis, habuerit etiam titulum Ducis, non Zehringensis, sed Carinthiæ. Vitam finist anno 1078. in Hirsaugiensi Monasterio sepultus. Du Chesse lib. 4. Hist. Burgund. cap. 2. Trithem in Chron. Hirschaug.

Uxor prima Richuara, Carinthiæ Marchio-

nissa.

Uxor secunda Beatrix, filia Ludovici Comitis de Bar, Mousson & Mompelgard.

Liberi: ex 1ma Bertboldus II. Dux primus Zehringensis. Gifela, uxor S. Ladislai, Hun-

gariæ Regis.

Ex secunda nati sunt Gebbardus, corrupte Gabrio, ex Monacho Hirsaugiensi Episcopus Constantiensis, & summi Pontificis per Germaniam Legatus; sedit ab anno 1085. defunctus 1110, 12. Nov.

Hernamus I. Marchio Brisiacæ; quem titulum accepit anno 1080. gratia Henrici IV. Imperatoris, quando compositione sa Cta, frater ejus Bertholdus (qui armis Wilphonis adjutus se opposuerat Friderico I. Comiti Hohenstaufensi, ne is Ducatum Alemanniæ consequeretur) relicta Friderico Stausensi Suevia, retinuit occupatas terras circa Nicarum, & alias sub titulo Ducis Zehringensis. Ex hoc Hermanno originem habent Marchiones Badenses, de quibus infra

Bertholdus II. Dux primus Zehringensis, adversatur anno 1080 Friderico Stausensi propter Ducatum Alemanniæ, tum ex eo, quòd Ducatus ille pridem decretus suisset suo Patri, Bertholdo, tum iterum eo titulo, quòd in uxorem habuerit Agnetem, siliam & hæredem unicam superstitem nuper desuncti Rudolphi Rheinseldensis, Romanorum Regis & Alemanniæ Ducis.

Lite demum composită, retinuit Bertholdus ex Ducatu Alemanniae Nockergoviam, & urbes aliquot Alfatia, una cum Advocatia urbis Tiguri, & titulo Ducis Zehringensis; quamvis reipsa nullum Ducatum haberet. Obiit 1111. 12. Aprilis; sepultus in Abbatia S. Petri în Hercinia, quam anno

1000, fundaverat.

Úxor Agnes, filiadehæres Rudolphi Rheinfeldensis, Rogis Romanorum, quæ præter amplissimas possessiones alias Bertholdo Marito attulit Comitatum Rhoinfeldensem.

Liberi: Bertholdus III.

Conradus succedit fratri Bertholdo. .

Agnes nupta Stephano, BurgundiæComiti, Wilhelmi filio.

Bertheldus III. Dux Zehringensis & Gubernator Tiguri, condidit anno 1118. Friburgum Brisgojæ; interiit anno 1122. 19. Febr. Molshemii & civibus occisus, cum velet

let auxilia ferre Cognato suo Hugoni, Comiti Daxburgico - Egesheimensi; quiescitin

Monasterio S. Petri in Hercinia.

Uxor Sopbia, filia Henrici Nigri, Bavariæ Ducis, Soror Henrici Superbi; quæ, nullå relictå prole, vidua secundis nuptiis iuncta est Leopoldo, Styriæ Marchioni; sacta Mater Ottocari, ex Marchione primi Styriæ Ducis.

Conradus, DuxZehringensis tertius, Gubernator Tiguri in Helvetia, succedit anno 1122. fratri Bertholdo III. sine prole defuncto; insuper factus anno 1126. Administrator Regni Burgundiæ Transjuranæ. Cùm enim anno 1125. in Henrico V. Imperatore exspirasset Stirps Conradi Salici, cui aliàs Rue delphus III. Guelphicæ Stirpis, Rex ultimus Burgundiæ Regnum suum transcripserat, no-lebat Reginaldus, Comes Burgundiæ, homagium præstare Lothario Imperatori, Henrici V. Successori, conatus totam Burgundiam Imperialem sibi arrogare.

Hâc de causa Lotharius, servato sibi supremo in Regnum Dominio, Administratorem
Burgundiæ constituit Conradum Zehringensem, eidémque donavit Reginaldi refractarii Comitatum, permisso in beneficium regio
titulo; unde factum, quod Canradi Succesfores se ferrent quasi Reges Burgundiæ, sub
momine & auctoritate Imperatoris; quam ob
causam bellum posted Zehringensibus intu-

lit Barbarossa, captâque urbe Tiguro, coëgit pacem petere Conradum Zehringensem; qui vivere desist anno 1152. 7. Januarii,

fepultus ad S. Petrum in Hercinia.

Uxor Clementia, fiha Godefridi Comiris Namurcensis, eadémque soror Henrici Exducis, ità cognominati, quòd ab Henrico V. Imperatore privatus esset Ducatu Brabantiæ; five inferioris Lotharingiæ. Obiitilla 1159. 28. Decemb

Liberi: Bertholdus IV. Dux Zehringensis. Rudolphus anno 1160. à surente populo electus Moguntina Sedis Archi - Episcopus in locum Arnoldi, crudeliter à civibus suis eo anno occisi; sed rejectus à Barbarossa Imperatore, demum 1167, factus est Leodiensis Ecclesia Antistes, & profectus cum Imperatore in Syriam, redux Herdera juxta. Friburgum Brisgoja diem supremum clausitanno 1191.

Hugo, ComesBrifgojæ & Mortonaviæ, five

Ordenaviæ, fine liberis decessit.

Albertus en paterna hæreditate accepit Catrum Teck cum Neckergoviå; factus, primus Dux Teccensis, cujus stirpem insta referam.

Clementia; uxor rma Henrici Leonis Bavariæ & Saxoniæ Ducis; copulata 1147: 1162; repudiata Ità rectè cum communi Helmoldus in Chron. Slavorum 1: 1. c. 68. contra Bothonem in picturato Chronico adannum 1142. ubi Clementiam non recte Thuringenfem vocat.

Burgundiæ, five Ichtlandiæ; nam alterum, quem liberum Burgundiæ Comitatum nominant (Franche Comté) fibi retinuerat Reginaldus Comes, Friderici Barbarossæ Socer, qui anno 1167. cum aliis Dominiis devolutus est ad Barbarossam Imp, titulo Beatricis, secundæ suæ uxoris, Libers hujus Burgundiæ Comitatûs hæredis.

Quo tempore idem Imperator ademit

Bertbeldo administrationem, tùm Regni Burgundiæ Iransjuranæ, tùm Arelatensis, &
post præstitum sidelitatis Sacramentum contulitipsi Advocatiam, sive Administrationem
trium Burgundiæ Episcopatuum, Genevæ,
Sionis & Lausannæ, quæ primum minor Burgundia, postea Helvetia dicta est; ut resert
Otto de S. Blasio.

Adverterat pridem Bertholdus, contra se, natione Germanum, & alienæ linguæ Principem animari Burgundiæ proceres; quare ut se in minori sua Burgundia magis firmaret, præter arces munitas plurimas, quas habuit, anno 1177 urbem novam Friburgum in Ichtlandia, sive inter Aventicos condidit; sique ex eo, quod urbs Aventicum, Helvetiorum quondam Caput, penitus interierit. Hanc novam urbem anno 1179. absolutam, ob liberam loci & hominum, quos

quos ibi recipere voluit, constitutionem, appellavit Friburgum, quod urbem liberam sonat. Eò ob data non pauca Privilegia, plures familiæ insignes ex Aventicis, Assatis & Brisacis immigrarunt. Du Chesne lib. 4. Flist. Burgund, cap. XI. Vita decessit 1186. VI. id. Sept. ad S. Perrum in Hercinia sepultus.

Uxor Heilwiga, five Hedwigis.

Liberi: Bertholdus V. Dux Zehringiæ & mi-

noris Burgundiæ, sive Ichtlandiæ.

Anna, nupta Humberto III. C. Sabaudiæ, rui genuit Agnetem, desponsatam Joanni, mio Henrici II. Angliæ Regis.

Agnes, nupta Egoni Comiti ab Urach vol Aurach; ande orti funt Comites Fürstenber-

giçi.

Tertia filia desponsata Wernero Comiti de Kyburg & Burgsdorff, Ulrici filio.

Bertholdus V. Dux Zehringensis Burgundise ab atino 1186. Administrator; quo tempore ceim invaluissent Saraceni in Palæstina, eò comitatur Barbarossam; quo aquis sussociato, silio etiam Imperatoris Friderico, Sueviæ Duce, apud Ptolemaidem peste extinctio. Bertholdus Burgundiam repetens, teraum sum a rebellibus turbatam reperit, quos prope Paterniacum fundit & sugat. Pace restituta, cogitat exemplo Patris de nova estre Burna fundanda, & prima jacit fundamenta.

menta, chim alias Castrum tantum esset. Mus ro etiam cinxit oppida Milden & Burgdorff.

Inter hac moritur Henricus VI. Imperator, huicne succedat in Imperio frater Philippus, Dux Suevia; Innocentius III. Pontifex per literes decretales hortatur Proceres pro eligendo Bertholdo, opibus & militia florente. Abnuit ille Imperium, incertum an sponte, quod mallet sua possidere in quiete, quam ad altiora aspirare cum periculo; an summa 11000. marcarum argenti à Philippo corruptus.

Anno 1214. rurius contra fuum Gubernatorem Bertholdum infurgunt Burgundi, tracta in Societatem Conjuge sua secunda Juditha, quæ à rebellibus sub magnis promissionibus allecta, prioris thori liberos, specie medicinæ, veneno sustuit, altero, quam

sumpferant die, vità solutos.

De veneno dubium non erat, author latebat. Conjecta ergò in vincula familia, à inter alios etiam Itha noverca; nec illa postremò negavit, venena se a nobilibus Burgundiæ accepisse. Quam ob causam Bertholdus, sumpto de uxore supplicio, resectum ejus caput eodem cum filiis extinctis loculo condidit in Templo SS. Ursi & Victoris Soloduri, ubi forte tunc agebat.

Hâc ruinâ Domûs, & Burgundorum rebellione perculfus Bertholdus, ultionis avidus, Fridericum II. Imp. accessit, & utram-

....

que urbem Friburgum nempe Helvetiæ & Bernam in Cæsaris manus tradidit, ea conditione, ut penes Cæfarem manerent sub iisdem juribus, quibus aliæper Imperium urbes liberæ uterentur.

Paulò post Friburgi Brisgojæ, quò reli-

Ctà Burgundià concesserat, ex animi dolore contabescens, exspiravit Cal. Maii. 1218. ibidem in Æde B. Virginis tumulatus. que ità in illo finita est stirps mascula Zehringenfium, & minoris Burgundiæ, five Icht-Manlius in Chron. Urslandiæ Ducum. berg. Du Chesne lib. 4. Hist. Barg. cap. 13. Aliud genus mortis de Bertholdo refert . Cesarius, Author coævus lib. 12. cap. 13. Mons quidam, inquit, in Sicilia, Giber, eo tempore celebris erat; Vulcani instar & Ætnæ flammas vomens. Hic nonnullis in propinquo deambulantibus, vox inopinata accidit, cum cujusdam ingenti clamore focum præparare jubentis, modicisque intervallis eadem jussa repetentis. Cumque tertium instaret, magnam scilicet oportere pyram instrui, succlamasse quempiam, eccui tandem is focus effet præparandus? tum retulisse illum: En ille dilectus, en istuc ad nos Zebringiæ Dux venit, qui pluriman tot annis operam nobis navavit. Excepta dies & hora; literísque mox in Germaniam ad Fridericum Regem datis, compertum, eadem hora & luce, quâ voces tortorum auditæ fuerant,

exfpirâsse

exioiraffe Berzholdum. Fides fit penes au-

Uxor 1ma, Matbildis, Marchionissa de Voburg, ex qua nati Fridericus & Bertbeldus VI. à noverca veneno extincti.

Uxor ada Juditho, filia Matthæi, Flandriæ Comitis, geniti Patre Theodorico Alfatio.

Cum hæredes mares non superessent, tres Bertbold Sorores, amplissimis possessionibus diviss, in alienas Maritorum familias eas transtulerunt; Wernero quidem Kyburgico accesserunt, que apud Aventicos in minori Burgundia, apud Vindones, Burgdorssi & Grasburgi erant, una cum Advocatia trium Episcopatuum Lausanne, Geneva, Seduni, sive Sionis.

Per Agneten, sororem alteram, Eginonia Uracensis Comicis Conjugem in eam samiliam translatus est Comicis Conjugem in eam samiliam translatus est Comicatus Zehringensis, cujus Caput erat Friburgum Brisgojæ; quo sactum, ut Uracensis samilia per silios Agnetic in duas Stirpes abièrit: Conradus quidem cum Friburgo sortitus Dominia per Brisgojam, author suit Comicum Friburgensium. Alter Agnetis silios, Egino junior, nactus Dominia in Suevia, Fundator suit Comicum, postea Principum de Fürstenberg. Albert, Argentinensis in Chron. ad annum 1218.

Cætera, quæ erant juris Imperialis & beneficii, ut Aventici five minor Burgundia, Tigurum & Præfectura Tigurina, nec non

Tom. VIII, P. Conradi Hertenberger Soc. JEfu.

Comitatus Rheinfeldenfis, Fridericus II, Imp. in suam redegit potestatem.

# STIRPS

# RINGIÆ DUCIBUS.

I.

Conradus, post fratrem Bertboldan III.
Dux Zehringensis anno 1152. defunctus, filium habuit Bertholdum IV. in Ducatu Zehringensi & Præsectura Burgundiæ Successorem.

Alteri filio, Alberto, tradidit Conradus Pater una cum Neckergovia Castrum Teck, quod nomen dedit novo Ducatui, sub Friderico Barbarossa instituto. Situm est Castrum Teck in monte, edito ad amnem Lauter, qui apud oppidum Wendlingen supra Esslingam miscetur Nicaro; huc præter plura Oppida pertinent Castra Aw, Calw, Veringen in Hercinia cum terris annexis, quibus postea accessit Dominium Mindelbeim in Ergovia.

14.

Albertus I. Conradi Zehringiæ Ducis filius, Comes de Teck & Calw, convixit Barbarossæ Imperatori: uxor Adelheidis.

Liberi. Hermannus primus Dux Teccensis: Ludovicus, qui ex Conjuge sua Comitissa ab Eichelberg, genuit Ludovicum juniorem, & Hermannum; neutri proles suerant, neque que Hermanno ex Irmengarde Badensi, neque Ludovico ex Lantgravia Sausenbergica.

III.

Hermannus I. Dux Teccensis, & Comesa-Calw; uxor Walburgis Comitista de Tübingen; inde natus Hermannus adus.

IV.

Hermannus II. Dux Teccensis, Uxor Elifabeth Merchionissa de Voburg.

Liberi: Albertus II. Successor in Ducatu. Bertbaldus, consummatæ virtutis Princeps, anno 1223. evectus ad Cathedram Argentinensem, tenuit eam sedem usque ad annum 1244. quo fatis concessit. Ei scripsit Gregorius IX. in Cap. Venerabilis 37. de præbendis, & laudat Canonicorum Argentinensium illustrem nobilitatem & scientiam eminentem.

Agnes nupta Conrado Baroni de Lichten-

 Agnes nupta Conrado Baroni de Lichtenbers.

Sopbia desponsata Henrico Comiti Henne-bergico.

V.

Albertus II. Dux Teccensis; uxor Elifabeto filia Ludovici Baronis de Lichtenberg.
Liberi: Ludovicus, Simon, Sigismundus, & Conradus Successor.

VI.

Convadus. Dux Teccensis quartus anno.
1273. à nonnullis Sueviæ Proceribus contrar.
Rudolphum Habsburgicum in Regem Romissiorum electus, de quo ità Pirminas in Annalisme.

nalibus Augustanis ad annum 1286: hoc anno Ludovici, Bojariorum Ducis, intercessione ingens illa adversus Rudolphum Cæsarem conspiratio suit consopita, quanon sine consternatione totius Sueviæ, Badensis Marchio, Wirtembergenses, Tübingenses, Montfortii, Tockenburgenses, Werdenbergii, Sabaudi, Kyburgenses, Regensbergii, Fürstenbergenses, Helsensteinii, Kirchbergenses, Hohenburgenses, Sulzii, Lupsenses Comites, alique nonnulli Barones, electo in Regem Comado, Teccensi Duce, quarto obedientiam Rudolpho detractare ante decennium conati suerant.

Obiit Conradus Dux 1292. Uxor Comitista. ab Hohenberg. Succedit filius Simon.

VII.

iSimon Dux Teccensis quintus anno 1316. IV. Nonas Martii sepultus in cœnobio Aw., Uzor Lantgravia Nellenburgica.

Liberi: Conradus II. & Ulricus.

VIII.

Pultus in Echingen ad Nicarum. Uxor NN. Liberi: Ulricus 1348. occifus à Suicardo de Gundelfingen.

Fridericus in Ducatu Successor.

Hermannus obiit 1363. Sepultus in Parthenone Oberndorff.

ΙX·

Fridericus I. Dux Teccensis. Uxor Comitissa de Trudingen. Liberi; Liberi: Fridericus II. Dux. Agnes nupta Eberbardo Comiti de Waldburg.

X.

Fridericus II. Dux emit anno 1369. Dominium Mindelheim in Ergovia. Vità deceffit 1389. Uxor Anna Comitissa ab Helfenftein.

Liberi: Ludovicus Patriarcha Aquilejensis sedit annis septem; vita sunctus 1420. Idibus Junii in Concilio Basileensi; sepultus apud Carthusianos. Ejus gesta vid. Tom. 16. Muratorii in Vitis Patriarch. Aquilej. pag. 65. & 85.

Georgius, Ordinem Augustinianorum ingressus, fuit Provincialis. Fridericus 1413.

Ulricus, nactus Dominium Mindelbeim, fine prole obist 1432. Conradus Successor in Ducatu. Guta vel Juditha nuptui data Comiti de Wertheim. Margaretha uxor Friderici II. Comitis ab Ortenburg. Agnes desponsata Comiti Limburgico. Irmengardis nupta Vito de Rechberg.

XF.

Comadus II: Dux. Uxor Viridis, Marchionissa Estensis, Soror Nicolai III. Marchionis Estensis, & Ferrariæ, Domini Mutinæ, Regii & Mirandolæ, anno 1441. defuncti. Exipsa natus est Fridericus Dux ultimus Teocensis.

XII.

Fridericus Teccenfium Ducum postremus. E 3 Uxor Uxor Ducissa ab Urslingen, suæ stirpis pariter ultima. Inde nata filia unica Agnes, aliis Juditha, eadémque hæres, in secundam uxorem ducta ab Eberbardo IV. Seniore, Comite Wirtembergico; quo Conjugio pars major Ducatus Teccensis transiit ad Comites Wirtembergicos; Villinga autem cum annexo territorio, & aliis quibusdam arcibus, oppidis ac prædiis ad Danubium & Fontes Nicari devoluta est ad Duces Austriacos, utpote sanguine junctos.

# STIRPS

MARCHIONUM BADENSIUM, ORTA EX DUCIBUS ZEHRINGENSIBUS.

Bertholdus primus ex Comite Zehringensi anno 1061. nominatus ab Henrico IV. Dux Ex secunda uxore Reatrice Bar-Carinthia. mensi tres reliquit filios, Gebhardum, corsuptis istis temporibus infignem Ecclesiæ Constantiensis Episcopum, Bertholdum II. Ducem, Stirpis Zehringenfis Propagatorem, & Hermannum primum, qui gratia Henrici IV. Imperatoris Marchionis titulum confecutus, in proprietatem habuit Hochbergam apud Friburgum Brisgojæ, & alia per illas terras prædia, denique factus Monachus Cluniaeensis. De quo ità Bertholdus Constantiensis. Author Synchronus in Chronico ad annum 1074. Hermannus Marchio, inquit, filius Bertholdi Ducis.

Ducis, Cluniacii Vitam Angelicam arripiens, adhuc adolescens, uxore & unico filio, & omnibus, quæ possederat, relictis, verè Mo-nachus migravit ad Dominum VII. Cal. Maij. Guillimannus lib. 5. de orig. Domus Austriac. cap. 1. Hermannum anno 1082. conscià & consentiente uxore Cluniacum secessifie tradit, fortè diem obitûs cum ingressu in Monasterium confundens. Alii obitum ejus ad annum 1.14. referunt.

Uxor Juditha ex Sueviæ Comitibus nobilissimis de Calw, S. Leonis IX. Papæ exforore propinqua. Ex ea natus est filius unicus Hermannus junior inter Marchiones Ba-

denses primus.

1.

Hermannus Bertholdi I, Zehringensis silius, Marchio Badensis primus, uxorem habuit Juditham Comitatus Badensis hæredem. Cùm ipse titulo tenus natus esset Marchio, inde sactum, ut accedente Comitatu Badensi diceretur non Comes, sed Marchio Badensis. Vita functus est anno 1130. sepultus in Monasterio Beckenau. Pistorius in Chron. Constant.

Liberi: Hermannus II. Marchio Badensis.
Albertus, Maritus Judithæ Habsburgicæ,
anno 1169. defunctus, cujus hæreditas Ordenavia transiit ad Badenses.

Judith innupta decessit.

II.

Hermanus II. Marchio Badensis, vivere desit 1160. Uxor Bertha, silia Matthæi I. Lotharingiæ Ducis, genita ex Bertha, Friderici Barbarossæ Imperatoris Sorore, ex qua natus est Hermanus III.

III

Hermannus III. Marchio Badensis, militat Barbarosse in Italia; in præmium navatæ operæ 1162. accepit præsecturam Marchiæ Veronensis, pro ea, qua tunc Cæsares per Italiam utebastur, potestate. Hinc ridicula illa Lazis & aliorum Scriptorum sabula, dum ajunt, Hermannum Veronensis Marchiæ Gubernatorem, a Barbarossa in Germaniam evocatum, Authorem suisse Marchionum Badensium; non enim gente Italus erat, sed Germanus. Idem Hermannus Marchio postea Barbarossam in Palæstinam secutus, anno 1100. apud Antiochiam Syriæ satis concessit. Uxor Bertha Tubingensis, Palatina Sueviæ Comitissa.

Liberi: Hermannus IV. Marchio Badensis. Henricus, Hochbergensem in Brisgoja Comitatum in partem hæreditatis sortitus, in novam Stirpem abiit; insuper anno 1218. post emortuos Duces Zehringenses, accepta, quam illi reliquerant, Brisgoja, Cæsaris. Friderici II. benesicio, Lantgravius Brisgojæ constitutus, obiit 1231. Ejus Stirpem resert Pisturius in Chron. Constant. pag. 762. Exspiravit

Exfoiravit illa 1503. in Philippo, cujus hæreditas cum Hochbergensi Marchionatu accessit Christophoro I. Marchioni Badensi, dempto Neoburgensi in Helvetia Comitatu, qui per Johannan, Hochbergensium postremam, transiit ad Ludovicum Aurelianensem, Ducem Lango-Villaman.

## IV.

Hermanus IV. Marchio Badensis, obiit

1243.

Uxor Ermengardis, filia Henrici Brunsvvicensis, fratris Ottonis IV. Imperatoris, qui anno 1197, post Conradum Barbarossa nepotem sactus est Comess Palatinus Rheni, absque hærede mare defunctus anno 1227.

In dotem accepit Ermengardis Palatina Oppida Heidelsbeim prope Bruchsaliam, Durlacum, Ettlingam & Pfortzbemium, cum annexis juribus, quæ hoc conjugio Badensibus accesserunt, consentiente & consirmante Friderico II. Imperatore 1234.

Fundavit illa Cœnobium Virginum Lichtenthal juxta Badenam Ord. Cifterc. ubi qui-

efcit.

Liberi: Rudolphus I. Marchio Badensis. Irmengardis nupta Eberbardo, Comit

Wirtembergico.

Hermannus V. titulo uxoris, Dux Austriæ, & Styriæ; cum enim anno 1246. in Friderico Bellicoso desecisset Stirps primorum Du-

cum Austria, hæres proxima, & unica erat Gertrudis Austriaca, Hermanni Badensis Conjux, genita ex Henrico Crudeli, Friderici Bellicoli fratre. Nec defuit Hermannus, jus fuum fortiter contra Ottocarran Bohemiæ Regem prosequendo; sed robore inferior, Austriam Invasori aliquamdiu relinquere fuit coactus. Obiit Hermannus 1250. quem brevi secuta Gertrudis, vitam finivit in Austria, sepulta in Monasterio Neüberg juxta Viennam.

Ex ea natæ sunt Hermanno proles duæ, in tenerrima ætate relictæ, Fridericus legitimus Austriæ hæres, in flore ætatis Neapoli 1269. cum Conradino, Sueviæ Ducum Staufensis familiæ postremo, decollatus; quâ iniqua Friderici nece Domus Badensis, Austriæ & Styriæ Ducatibus est frustrata. Soror Friderici Agnes nupta Ulrico. Carinthize Duci.

# V.

Rudolphus I. major natu Hermanni IV. filius, successit Patri anno 1243, in Marchia Badensi; fundavit Ecclesiam B. M. V. in Bickesheim, morte abreptus 1288. 19. Oct. se-

pultus in Lichtenthal.

Uxor Cunegundis, Comitissa ab Eberstein, eodem anno 1288. 23. Aprilis cum Marito defuncta; peripiam pars magna Comitatûs Ebersteinensis accessit Badensibus, & denique emortua penitus ista Comitum Stirpe, pars etiam reliqua Comitatus Ebersteinensis cum Rastadio, & Cuppenbemio Oppidis, titulo emptionis, ad Badenses pervenit.

Liberi: Hermannus VI. inter regnantes Mar-

chiones quartus.

Rudolphus II. 1295. defunctus, quiescit in

Lichtenthal.

Rudolphus III. fine prole ex Juditha Conjuge, decessit 1332.

Adelbeidis. Abbatissa in Lichtenthal, obiit

129 F.

Cunegundis, uxor secunda Eberhardi II. Comitis Würtembergici.

# VI.

Hermannus, inter regnantes Marchiones quintus, vivere desiit 1291.

Uxor Agnes, Comitissa de Vabingen ad fl.

Entz, infra Pforzbemium.

Liberi: Rudolphus, inter regnantes Marchio-

nes, hujus Nominis fecundus.

Fridericus, anno 1333. defunctus; Uxorem habuit Adelheidem, Comitissam de Beichlingen, quorum Stirps mox exaruit.

# VII.

Rudolphus II. Marchio Badensis, obiit 1318. Emit anno 1331. Oppidum Stollhofen. Uxor 1ma Adelheidis, Comitissa ab Oche. Senstein.

Uxor 2da Luitgardis, Vidua Alberti Comitis à Löwenstein. Liveri:

75

Liberi: Fridericus, in Marchia Successor: Rudolphus, cujus uxor, Comitista Sucva ab Helfenstein.

VIII.

Fridericus, Marchio ab anno 1348. vita functus 1353.

Uxor ima Margaretha, Comitissa de Pfire.

Uxor 2da Ursula, Ducissa de Teck:

Liberi: Rudolphus III. Successor, &

Margaretha nuptui data Comiti de Lei-

IX.

Rudolphus III. Marchiam tenet ab anno-1353. anno 1372. sepultus in Lichtenthal.

Uxor Mathidis, Comitiffa de Spanheim, Joannis Caci Soror, per quam post extinstam anno 1437. Spanheimensium Comitum Stirpem, pactis initis, pars media Comitatus ulterioris Spanheimensis, & duæ quintæ Comitatus eiterioris transierunt ad Badenses. Empta item Oppida Mahlberg, & Lobra in Ordenavia. Succedit filius hæres, Bernardus I.

X.

Bernardus I. ab anno 1372. Marchio Badensis; vivis excessit 1431.

Uxor 1ma Margaretha, ex Comitibus de Hohenberg.

Uxor 2da Anna, Comitissa Oettingensis.

Liberi:

Liberi: Jacobus I. Marchio; Bernardus, Ecclesia Basileuniis Canonicus; quiescit in Lichtented.

Ursula nupta 1mò Comiti Hasso de Zigenbayn. 2dò. Duci de Teck.

XI.

Jacobus, ab anno 1431. Marchio Baden-

Lis; objit 1459,

Uxor Catharina, Caroli I. Lotharingiæ Ducis filia "gonita ex Margaretha, Ruperti Imperatoris filia; quiescit Badenæ in Ecclesia Collegiata, quam ipsa fundavit 1439.

Liberi: Beatus Bernardus, hæres Marchiæ, qui à morte Patris curas Sæculi, & thorum exolus, polèquem Carolo fratri Principatum cessisset, relistà Sponsà Magdalonà, Caroli VII. Galliarum Regis filià, solitudinem petiit, & in odore Sanctitatis anno 1459. exspiravit; à Sixto IV. Rom. Pontifice anno 1480. in Beatorum numerum relatus.

Carolus fratri Bernardo in Marchia succe-

dit.

Joannes natus 1435. ab anno 1557. Ele-

for Trevirensis; obiit 1503.

Georgius Episcopus Metensis; obiit 1485.

Bernardus junior, in pueritia extinctus,
Tepulturam habet in Monasterio Herrenalb,
Ordinis Cisterciensis, anno 1148 à Bertholdo,
Comite ab Eberstein, & Itha Conjuge sundato, una cum vicino Parthenone, Frauenalb,
ejusdem Ordinis; de quorum origine, miram
marratio.

narrationem refert Martinus Crusius ex vetustis membranis Monasterii Alba Dominorum, quam ego fabulis accenseo.

Margaretha nupta Alberto, Marchioni Brandeburgico, obiit 1557.

### XII.

Carolus, succedit Patri simul & fratri Bernardo anno 1453. postea sub annum 1462, pugnans pro Adolpho Nassovio, Electo Mogonium Archi Episcopo, contra Dietherum ab Isenburg, ab adversa parte electum, cæsus apud Heidelsheim prope Bruchsaliam à Friderico Palatino, qui Diethero savebat, & captus unà cum fratre Georgio, Metensi Episcopo, & Ulrico, Comite Wirtembergico, non nisi magno lytro persoluto, dimissus est à Palatino. Qua super re videatur in Serario Mustrato Helwichius de dissidio Mogunt. Sect. 7. pag. 173. E vita migravit Carolus 2. Feb. 1475. Badenæ sepultus,

Uxor Catharina Austriaca, Ernesti Ferrei Archi Ducis filia, Friderici IV. Imperatoris, cognomento Pacifici Soror, que Marito superites, resedit in antiqua arce. haud ita procul Badena in Sylva, ubi anno 1493.

vitam terminavit.

Liberi: Christophorus I. Successor; natus

Fridericus natus 1458. ab anno 1496, Epilcopus Ultrajectinus, supremum vita diem, obiit obiit Lyræ in Brabantia 1517, Majorum tumulo illatus Badenæ.

Cimburgis, ità ab avia materna nominata; mundo nata est 1450. desponsata 1468. Emgelberto Comiti Nassovio, desuncta 1517.

#### XIII.

Christophorus I. succedit Patri in Marchia Badensi, 1475. anno 1490, 24. Aug. cum Philippo propinquo suo, ex stirpe Marchionum Hochbergensium postremo, pactum iniit, quo sibi mutud bona transcripserunt, si alteruter absque hærede decederet; quam transactionem Maximilianus I. Imperator confirmavit 1499. Mortuo denique 1503. Philippo, postremo Hochbergensi Marchione, Christophorus Badensis universam Propinqui sui relictam hæredicatem adiit, videlices sand. Hochbergensem Marchiam in Brisgoja, ità appellatam ab arce Hochberg prope Friburgum.

2dd. Lantgraviatum Brisgojæ, & Sausenbergæ, quam post extinctos anno 1218. Duces Zehringenses, propinqui eorum Marchiones Hochbergenses, Friderici II. Impe-

ratoris beneficio, sunt consecuti.

3tid. Dominium vel Dynastiam Rotelanam (Rötlen) quam de consensu Ludovica Bavari Imperatoris, ab anno 1318. habuerunt.

4th. Comitatus Usenberg & Kentaingen cum oppido Endingen. Comita-

Comitatus verò Neocomenfis, gallicè Neufchatel, vulgo Welsch , Neuburg in Helvetia, ad lacum Neoburgensem, translit ad Ludovicum Aurelianensem, Ducem Longo-Villamm per conjugium anno 1504. initum cum Johanna, filià unica fupra dicti Plilippi, Marchionis Hochbergici.

Eadem Johanna, hac portione non contenta, cùm pro tota hæreditate Hochbergensi. & præsertim pro Lantgraviatu Sausenbergico, contra Badenses contenderet, id demum evicit, ut Domus Badensis per transactionem 1581. cum Longo-Villanis factam, solutis ducentis quinquaginta quinque aureorum millibus ab ulteriore lite se penitus exemerit. & relicto Longovillanis Comitatu Neoburgico, cæteram Hochbergensium Marchionum hæreditatem fibi fervaverit.

.. Porro quia Christophorus Marchio pro Mazimiliano I. Imperatore fortiter contra seditiosos in Belgio pugnaverat, dictus Imperator supremam-illi in Ducatum Luxemburgicum contulit Præfecturam; & insuper ex rebellium bonis ipsi asseruit Dominia Rodenmachern, Useldingen, & Herspringen, in codem Ducatu Luxemburgico sita.

His tantis incrementis clim Domum suam Christophorus Marchio auxisset, ut totius familiæ Dominia iterum coaluerint, anno 1527. moriens, novadivisione facta, eaiterum inter filios distribuit, ut mox infrà sequetur.

Uxor Otilia, Comitissa Catimelebocensia,

ducta 1468. obiit 1517.

Liberi: Jacobus primogenitus 1471. natus, Sacerdotio destinatus, successit anno 1503. Joanni Patrus in Archi - Episcopatu Trevirensi; Princeps eruditus, & plurium linguarum apprime gnarus, mortalitatem explevit quadragenarius 1511.

Bernardus in partem suæ hæreditatis sortitus est Comitatum Spanbeim cum Dominis

Luxemburgicis.

Philippus, natus 1478. totam Marchiam Badensem habuit, & ducta 1503. in uxorem Elisabetha, Philippi Ingenui Electoris Palatini filia, Wilbelmi junioris Hassiae Lantgravii vidua, ex ea, anno 1533. moriens, filiam reliquit Mariam Jacobeam, 1522. Wilhelmo IV. Bavariæ Duci desponsatam, anno 1580. defunctam.

Cum hæredem marem superstitem non reliquisset Philippus; ipso anno 1533 mortuo, Bernardus & Ernestus fratres, vacantem ejus MarchiamBadensem in superiorem & inferiorem diviserunt, & utramque interse ità sunt partiti, ut Bernardus sibi retineret Marchiam superiorem, sive Badensem, & Ernesto cederet Marchiam inferiorem, sive Psorzheimensem, quam postea Durlacensem appellarunt, Ejus Stirpem infra referam.

Ernestus, natus 1482. à Christophoro Patre in suam partem accepit Marchiam Hochber-F gensem

Tom. VIII. P. Conradi Hortenberger Soc. 3Efu.

gensem cum Lantgraviatu Brisgojæ; & anno i < 33. post mortem *Philippi* fratris auctus Marchia inferiore Badensi, Fundator suit Stirpis Marchionum Durlacensum.

Christephorus Canon. Eccles. Cathed. Ar-

gent. obiit 1508.

Carolus ibidem Major Canonicus & Treviris, ubi 1510, decessit,

Rudolphus Canon. Eccles. Metropolit. Co-

loniensis, obiit 1533.

Maria nata 1473. Abbatissa in Lichtenthal, obiit 1519.

Otilia nata 1480. Obiit Pforzhemii in Cœ-

nobio Virginum 1490.

Sibylla nata 1485. desponsata 1503. Co-

miti Hanoviæ, obiit 1527.

Rosina nata 1487. nupta Comiti Hohen-zollerano, vita suncta 1554.

# XIV.

Bernardus, natus 1474. anno 1527. destinatum sibi à Christophoro Patre Comitatum Spanheimensem adit; anno 1533. exmorte Philippi fratris auctus Marchia superiore, sive Badensi, dogma Lutheri in terras suas primus introduxit; cum insuper obtinuisset præfecturam Ducatus Luxemburgici, anno 1535. jam sexagenarius conjugium iniit cum Francisca Luxemburgica, Caroli Comitis de Brienne silia, qua anno 1566. defuncta, ipse biennio post 1568. fatis concessit.

Trend to the history was a facility

Liberi: Philibertus & Christophorus Stirpis

Bådensis Propagator.

Ex his Philibertus 1536. natus, anno 1568. fuccessit Patri in Marchia superiore, sive Badensi, & Comitatu Spanheimensi. Is Badenæ residens, desponsavit sibi 1556. Mathidem Bavaram, Wilhelmi IV. Bojariæ Ducis ex Maria Jacobea Badensi siliam, qua anno 1569. Catholicè desuncta, Philibertus viduus, Regi Galliarum militans, eodem anno apud Monconturium occubuit, relictis sub tutela Bojariæ Ducum prolibus quatuor: scilicet

1. Philippo, qui anno 1559. natus, postquam arcem Badensem exstruxisset, 1588. in ipso nuptiarum cum Sibylla Juliacensi apparatu, morte est abreptus, constansinside

orthodoxa.

2. Jacobed, natá 1558. desponsatá 1585. Julia & Chivia Duci, mortuá 1597.

3. Anna Maria, nata 1562. defuncta 1578.

4. Mariá Salome, natá 1563. nuptá Lántgravio Leuchtenbergioo, defunctá 1600.

Hæ Proles, quia sub tutela Bavariæ Ducum adoleverunt, isis procurantibus, Religio Catholica labente hoc Sæculo in Marchia iterum suit restituta.

## XV.

Christophorus II. Philiberti Badensis Marchionis frater, natus 1537. à Bernardo Patre anno 1568. defuncto, Dominia Luxemburgica in suam partem accepit, & in Rodenmachern aliquamdiu residens, mox sub Gustavo Suevorum Rege militans, ejusdem Regis siliam, Caciliam in Conjugem meruit; ex qua, anno 1575, moriens, quinque filios hoc ordine reliquit:

1. Eduardum Fortunatum, 1565. in Anglia

natum.

2. Gustavum Christophorum, cæcum &claudum natum 1566. defunct. 1609.

3. Philippum natum 1567. † 1620.

4. Carolum natum 1569. mortuum 1590. Genevæ, cum ex Hispania reversus esset.

s. Joannem Carolum natum 1572, qui inter Melitenses Equites adscriptus, 1599, in bello Belgico occubuit.

# XVL

Eduardus Fortunatus, Christophori II. filius, 1565. in Anglia natus, hæres erat
Marchiæ Badensis, postquam Patruelis ejus
Pbilippus, Pbiliberti filius anno 1588. vitā functus estet; sed cum neglecto Marchiæ regimine, malā œconomiā, & continuis peregrinationibus terras suas ære alieno usque adeo
gravāsset, ut periculum esset, ne in alienas
manus transirent, Ernestus Fridericus, Marchio
Durlacensis, eas sibi arrogans, possessionem
adiit; nec nisi coactus eas cum fructibus
perceptis 1622 filiis Eduardi Fortunati restituit.

mit. Qua super re videatur Articulus IV.

pacis Osnabrugensis. S. 26.

Et, quò amplius jus suum sirmaret, filios Eduarde ab hæreditate adeunda excludi voluit, eo titulo, quod ex impari thoro, matre scilicet non Principe, sed nobili solum prognati essent. Vitam exuit Bruxellis 18. Junii 1600, de gradibus prolapsus cervice fracta, postquam jam multo ante, ejurata Lutheri doctrina, sidem Catholicam prosessus esset.

Uxor Maria, filia Jodoci, Liberi Baronis de Eicken, Domini Riviera & Breda Guber-natoris.

Liberi: Wilhelmus Marchio Badensis, &

Comes Spanheimensis.

Albertus 1626, glande Sclopeti ex infelici casu trajectus occidit.

Hermannus Fortunatus 1596. natus, in Dominiis Luxemburgicis retidens, 1664. in Redemachern exspiravit.

Ex prima uxore Antonia Elifabetha, Comitissa de Crichingen nati ipsi sunt Carolus Wilhelmus Eugenius, Eccl. Metr. Colon. Canonicus, 1666. defunctus.

Et Maria Sidonia 1662. desponsata Philippo Friderico, Principi Hohenzollerano.

Ex altera Conjuge Marid Sidonid Falckenfteinia suscepit Philippum Balthasarem, 1662. defunctum, & Mariam Eleonoram; Joanni Francisco, Principi Sigensi 1667. in thorum datam.

Wilhelmus, 1592. natus, non nisi 1622. Marchionatum Badensem, cum Spanheimensi Comitatu, avitam suam hæreditatem adire potuit; cousque ab Agnatis Durlacensibus prohibitus. Ut rem Catholicam in terris suis fortius stabiliret, Societati Badenæ Collegium exstruxit, & alterum Ettlinga fundavit, Otterswire pro Missionibus Domum aliam liberaliter dotatam erexit; Imperatori Ferdinando III. adeò charus, ut anno 1640, Præses Comitiorum, sive Principalis, ut vocant, Commissarius Ratisbona, & postea Spira Imperialis Cameræ Judex constituer etur. Diem vitæ supremum habuit 22. Maij. 1677.

Uxor 1ma Catharina Ursula, Princeps Ho-

benzollerana, copulata 1624. obiit 1645.

Uxor 2da Maria Magdalena, Comitissa Oettingana, anno 1688. defuncta.

Liberi: 1. Ferdinandus Maximilianus hæres.

natus 1625.

2. Leopoldus Wilhelmus, natus 1626. mortuus 1671. Ex Conjuge Maria Francisca Für-Stenbergica, Wolffgangi Wilhelmi Ducis Neoburgici viduâ, anno 1702. defunctâ, reliquit Leopoldum Wilhelmum, usu loquelæ destitutum; 1716. defunctum. & Fridericum Ferdinandum 1680. morte abreptum.

3. Philippus Sigismundus, tertius Wilhelmi filius, natus 1627, occubuit in prælio 1646.

apud Orbitellum in Italia.

4. Wilhel-

- 4. Wilbelmus Christophorus, natus 1628. ex improviso sclopeti icu prostratus, 1649. interiit in venatione, cum esset Argent. & Colon. Eccl. Canonicus.
- 5. Hermannus, cum Wilhelmo Christophore geminus, Comitiorum Ratisbonæ Præfes, obiit 18691.

6. Bernardus, natus 1629. obiit Romæ 1'48.

7. Carolus Bernardus, natus 1657. in præ-Ro apud Rheinfeldam undis absorptus 1678.

8. Maria Anna Wilhelmina, nata 1655. suit uxor secunda Ferdinandi Leopoldi Principis de Lobkowiz, ducta 1680. mortua 1702.

Cæteræ proles undecim ad maturam æta-

tem non pervenerunt.

#### XVIII.

Ferdinandus Maximilianus, Marchio Badenfis, natus 1625 sclopeto, cui sub venatione innitebatur, infeliciter soluto, duabus glandibus plumbeis trajectus, altero post die exspiravit 8. Octob. 1669. Badenæ in Ecclesia Collegiata sepultus.

Uxor Luifa Christina, Thomæ de Carignan, Ducis Sabaudia Filia in thorum adscita 1653.

obiit 1680.

Ex ea natus est filius unicus Ludovicus Will belmus

## XIX.

Ludovicus Wilhelmus 8. Aprilis 1655. Lutetia natus, trimulus in Germaniam transportatus, magna cura à Patre primum, deinde inde à Wabelmo Avo educatus, huie postremo anno 1677 in Principatu successit. Anno 1689: quo Galli ad Rhenum & per Palatinatum incendiariæ tragædiæ initium secère, per Marchiam etiam Ludovici sunestis ignibus grassati, Durlacum, Ettlingam, Cupenbenium, Rastadium, Badenan, Lichtenaviam, Stollbosam in cineres redegerunt, neque arcibus, Monasteriis & templis parcentes.

In ea calamitate Ludovicus, quia Gallis accedere renuebat, ditionibus fuis spoliatus, Cæsari Leopoldo ea fidelitate & gloria, tam contra Turcos, quam Gallos militavit, ut supremam militiæ Præsecturam consequeretur, Comitatum item & arcem Günzburg in

Suevia in beneficium acciperet.

Marchid demum ex cineribus restitută, & terce, ab opere & arte insigni, Rastadii exstru-Râ, fractus laboribus magnam animam 4. Januarii 1707. emist Badene; in Ecclesia Collegiata sepulcus.

Uxor Francisca Sibylla Augusta, Julii Francisci Ducis Saxo - Lauenburgici minor natu Filia, desponsata 1690. 27 Martii. Raudnizii in Bohemia; Ettlinga 1730. defuncta, Rastadii imulata.

Eo conjugio Badensibus accesserunt Schlackenwertha, Lobensiz, Theusing, Podersem, Topelsgrun, Hauenstein, Kupsterberg, Raudniz, aliaque in Bohemia prædia & oppida.

Liberi:

Liberi: Leopoldus Wilhelmus, natus 1695.

Carolus Josephus, natus 1697. obiit 1703. Ludovicus Georgius Simpertus, Patris in Marchia Successor, natus 1702.

Milbelmus Ceorgius, natus 1703. obiit. 1703, Augustus Georgius Simpertus, natus 14. Januarii. 1706. duxit 1735. Mariam, Filiam Leopoldi, Ducis Arembergici.

Charlotta, nata 1696. obiit 1700.

Wilhelmina, nata 1700. obiit 1702.

Luifa, defuncta 1701.

Augusta Maria, nata 11. Decemb. 1704. desponsata 1724. Ludovico Duci Aurelianensi, Philippi Galliarum Regentis silio, mortua 1726.

#### XX.

Ludovicus Georgius Simpertus, natus Ettlinge 1702. 7. Junii. Succedit Patri 4. Januarii 1707. Adolevit sub tutelamatris, Regi-

men adiit. 7. Junii. 1727.

Uxor Maria Anna, Adami Francisci, Principis Schvvarzenburgici & Crumaviæ in Bohemia Ducis, ex Eleonora Amalia Principis Lobkowizia, filia, nata 1706. 25. Decemb. nuptui tradita, 17. Martii. 1721. Raudnizii in Bohemia.

Liberi: Elisabeth Augusta, nata 16. Martii.

1726.

Carolas Ludovisus Damianus, natus 1728. 25. Aug. denatus anno 1732.

STIRPS

# STIRPS ALTERA

MARCHIONUM HOCHBERGENSIUM IN BRISGOJA, AB ANNO MDXXVII, SIVE DURLACENSIUM, AB ANNO MDXXXIII.

Postquam Stirps Hochbergenstum in Brisgoja Marchionum, qui tum Pfortzhemii, tum in Castro Eberstein residere consueverant, anno 1503. in Philippo exspirasset, universa Badensium Dominia ad Christophorum primum Marchionem Badensem sunt devoluta, excepto, ut supra retuli, Comitatu Neoburgico in Helvetia, qui per connubium Johannoe Hochbergica transiitad Ludovicum Aurelianensem:

Memoratus Christophorus Badensis simul & Hochbergensis in Brisgoja Marchio, Lant-gravius Sausenhergæ, & Comes Spanheimensis, antequam è vita decederet, ditiones suas ità inter silios 1527. est partitus, ut Bernardo majori natu terras Comitatus Spanheimensis, cum Dominiis Luxenhurgicis transcripserit, Philippo totam Marchiam Badensem, & Ernesso Marchionatum Hochbergicum in Brisgoja cum Sausenhergenst Lantgraviatu destinarit.

Divisione hunc in modum facta, filii Chriftophori in tres abierunt Stirpes, & horum natuminor Ernestus secundæ Stirpis Hochbergicæ

fuit Author.

L

Ernestus Christophori I. March. Badenfis filius, anno 1482. natus, Patre anno 1527. desuncto, defuncto, assignatam sibi Hochbergensem Marchiam in Brisgoja adiit. Cum anno 1533 moreretur Philippus frater, Marchio Badensis, nullo post se relicto hærede mare, Bernardus & Ernestus fratres vacantem Badensem Marchiam in superiorem & inferiorem diviserunt, ità inter se partiti, ut Bernardus præter suum Spanheimensem Comitatum teneret Marchiam superiorem, Ernestus verò præter Marchiam Hochbergensem acciperet Marchiam Badensem inferiorem, sive Durlacensem.

'Hæc Marchia inferior, ut à Badensi, cui aliàs unita erat, distingueretur, nominata primum est Marchia Pforzheimensis ex eo, quod eo in oppido Ernestus resedisset. Sub idem tempus, quia Bernardus Badensis à Majorum religione desciscens, Lutheri dostrinam est sectatus, Ernestus etiam in side orthodoxa nutare cæpit; mortuus anno 1553.

Uxor ima Elisabetha Brandehurgica, Obiit

Uxor 2da Ursula de Rosenseld, obiit 1638.

Uxor 3tia Anna de Hocheim.

Liberi: Carolus, natus 1529. succedit patri: Elisabetha, nupta Gabrieli Comiti Ortenburgico, deinde Comrado Comiti de Castell.

Maria Jacobe, desponsata Wolffgango Comi-

ti de Barby.

Amalia, uxor Friderici Comitis Wertheimensis.

II.

Carolus, natus 1529. succedit patri. 1553. in utraque Marchia, tum Hochbergensi in Brisgoja, tum inferiore Badensi, sive Pfortzbeimensi; in Lantgraviatu item Sausenbergico & in Badenoveiler ac Ristelen.

Durlaci arcem exstruxit, à suo nomine. Carlsburg distam, una cum Fortalitie; huc, relisto Pfortzbemio, sedem transtulit; ab inde Marchia illa inferior Durlacensis nominata est. Sub annum 1556. Lutheri dogma publice introduxit; mortuus 1577.

Uxor ima Cunegundis, filia Casimiri Mar-

chionis Brandenburgici.

Uxor 2da Anna, Comitissa Palatina de Vel-

1. Liber: Ernestus Fridericus, natus 1560. sortitus in partem hæreditatis Marchiam Durlacensem, inhiat Eduardi etiam propinqui sui Marchiæ superiori Badensi, quam occupat, & turbatam multo tempore retinet, extremum è Luthero ad Calvinum transiens, cum in eandem sectam suo exemplo subditos pertrahere vellet, huic proposito immortuus decessit 1604. nulla relicta prole ex Anna, Exardi II. Ostfrisae Principis silia, genita ex Catharina, Gustavi Sueciæ Regis silia.

2. Facobus, natus 1562. Hochbergensem in Briliaca Marchiam habuit, & ad Ecclesiam Catholicam reversus, fortiter pro avita religione restituenda se impendit; vita functus

anno

anno 1590. Uxor Elisabetha Culenburgici Comitatus hæres. Inde nata Anna filia, Valrado, Comiti Waldeccensi nupta, in eam fainiliam Culenburgicum Comitatum transtulit.

3. Georgius Fridericus, de quo numero se-

quenti,

4. Albertus, natus 1555. obiit 1577.

5. Dorothea Urfula, nata 1559. desponsata Ludovico quinto, Comiti Würtembergico; obiit 1583. reliquæ proles adrem non faciunt.

#### TIT

Georgius Fridericus, natus 1573. chm esset inter fratres nascendi sorte tertius, minimam portionem nactus, Dominia aliqua, Helvetiæ proxima, Patris testamento transcripta accepit. 1590 post mortem Jacobi fratris Marchia Hochbergensi auctus, sacra Catholica illis in terris turbavit & evertit. Rursum 1588. chm Eduardus Fortunatus Marchio Badensis, propinquus suns vita functus esset, illam quoque Marchiam cum fratre Erneste Friderico invasit, & usque ad annum 1622. retinuit, prohibitis à paterna hæreditate Eduardi filis.

Ut suppetias ferret Friderico V. Electori Palatino, apud Pragam ad internecionem cæso, proscripto ac terris suis exuto, Georgius Fridericus Marchio eodem anno 1622, surogato sibi in regimine silio Friderico, exercitum aliquem suis sumptibus collègit, & Confordera-

fæderatorum auxiliis auctus, ad vindicandas Palatini possessiones, cum Tillio apud Wimpinam est congressus; sed prælio superatus, & à Cæsare proscriptus, exul anno 1638, decessit.

Uxor 1ma Juliana Ursula, Comitissa Syl-

vestris.

Uxor 2da Agatha, Comitissa Erpacensis. Liberi: Fridericus I. Successor in Marchiis Durlacensi & Hochbergensi.

Carolus, natus 1598. obiit 1625.

Christophorus, natus 1603. obiit 1632.

Anna Amalia, nata 1595. nupta Wilhelmo,

Comiti Saræpontano.

Catharina Ursula, nata 1593. desponsata Ottoni Lantgravio Hasso. Cassellano.

Sibylla Magdalena, in thorum data Joanni

Comiti Saræpontano.

## IV.

Fridericus I. Marchio Durlacensis & Hothbergensis, natus 1594. patri adhuc viventi anno 1622, in Regimine surrogatus, Eo propter Fridericum V. Electorem Palatinum, nuper ejectum Bohemiæ Regem, cusus partes sectabatur, proscripto & terris suis privato, ipse eo fato nihilo emendatior, exuli Palatino pariter adhærens, alternante partium fortuna, Principatum instabilem habuit; jam ejectus à Cæsarianis, jam restitutus à Gallo-Suecis, donec per pacem Osnabrugensem

prugensem 1648. Marchia ipsi restitueretur; vitam exuit 1659.

Uxor 1 ma Barbara, Comitissa Würtember-

gica.

Uxor 2 da Eleonora, Comitissa Solmensis. Uxor 3 tia Maria Elisabetha, Comitissa de Waldeck.

Uxor 4ta Anna Maria, Comitissa de Ge-

roltseck.

Uxor sta Elisabetha; Com. de Fürstenberg. Liberi: 1. Fridericus II. Marchiarum hæres.

2. Carolus Magnus, natus 1621. militarem vitam professus, exspiravit 1658. relicto ex Maria Juliana Comitissa ab Hobenlee, Conjuge sua, filio Carolo Friderico, qui anno 1651. matus, ejurato Luthero in Equitum Melitensium Ordinem receptus, 1677. ex hac vita

migravit.

3. Gustavus Adolphus, natus 1631. 1660. Hermolshemii in Alsatia in Catholicorum communionem venit, & post vitam aliquam diu in militia transactam, 1663. Fuldæ in Ordinem Divi Benedicti sub nomine Bernardi Gustavi est receptus, & anno 1671. ibidem Princeps Abbas electus, mox 1672. Cardinalis, insuper 1673. Abbas Campidunensis, supremum vitæ diem habuit 25. Decembris, quo 1677. Hammelburgi decessit, annos sex supra quadraginta natus.

4. Johanna, desponsata 1633. 1md Joanni Bannicrio, Suecici exercitus Duci; quo anno 1641. Halberstadii defuncto, alterum connubium iniit cum Henrico de Turri; 1661. defuncta.

V.

Fridericus II. Marchio Durlacensis & Hochbergensis, natus 1617. successit Patri 1659. obiit 1677.

Uxor Christina Magdalena, Comitissa Palatina Rheni de Kleeburg, Soror Caroli Gustavi,

Suecorum Regis.

Liberi: 1. Fridericus Magnus, natus 1647. 2. Carolus Gustavus, natus 1648. obiit 1703.

Uxor Anna Sophia, Antonii Ulrici Ducis Brunsvicensis filia; inde nata Christina Juliana, nuptui data Joanni Wilhelms, Duci Isenacensi.

3. Christina, nata 1645. desponsata 1mb Alberto Brandeburgico, Marchioni Ansbacensi.

2dò Friderico, Duci Saxo-Gothano.

## VI.

Fridericus Magnus, natus 1647. succedit

Uxor Augusta Maria, filia Friderici Ducis

Holfato - Gottorpiensis, defuncta 1728.

Liberi: 1. Carolus Wilhelmus, Successor, na-

.2. Christophorus, natus 1684. Cæsari mili-

tans obiit 1723.

Uxor Maria Christina, Comitista Leiningensis, ex qua suscepti filios tres: Carolum Augustum, natum 1712. Carolum Wilhelmum Eugenium.

Ħ

Agenium, natum 1713. & Christophorum, natum 1717.

3. Johanna Elisabetha, nata 1680. despon. Sata Eberbardo Ludovico, Duci Würtembergico.

4. Albertina Friderica, nata 1682. nupta Christiano Augusto, Duci Holsato-Gottorpiensi.

## VII.

Carolus Wilbelmus, natus 1689. succedit patri 1709. excisà prope Durlacum sylvà, condit novum oppidum cum arce, à suo nomine Carlsrub appellatum, ubi plurimum residens 1738. 12. Maji vitæ scenam clausit. Uxor Magdalena Wilbelmina, Soror Eberbard Ludoviti, Ducis Würtembergici.

Liberi: Fridericus, natus 1703.

Carolas Magnus, natus 1701. Obiit 1712... Augusta Magdalena, nata 1706. denata 1709.

### VIII.

Fridericus, Princeps hæres, natus 1703. ante Patrem anno 1732. defunctus.

Uxor Anna Carelina, Joannis Wilbelmi Frifimis, Principis Naslovio Diezensis silia,

copulata 1727.

Ex hac natus est 22. Nov. anni 1728. Carolus Fridericus modernus Marchio, qui anno 1738. faccessa Avo, Carolo Wilhelmo, sub tutela propinqui sui, Caroli Augusti.

Ex hac Genealogia patet, quot Principatus & Comitatus de Alemanniæ Ducatu ab-G. Atracti.

Tom, VIII. P. Conradi Hertenberger Sec. Fifu.

Aracti, adalias familias transierint; id quod amplius suo loco manifestabit altera Habs-

burgensium Comitum Genealogia.

Alfatia, pars non minima Alemannia, a feptem propè Sæculis à Ducatu avulsa est. & data Lantgraviis, sive Advocatis Provincialibus, qui eam Imperatorum nomine gubernarent.

Horum Lantgraviorum primi erant Comites ab Egesbeim & Daxburg, ipso ineunte Sæquelo undecimo instituti ab Ottone III. Imperatore, ut refert Priminius in annal. Aug.

Egesheimensibus Lantgraviis successerunt. Comites Oettingani; ab his Lantgraviatus devolutus est anno 1358. ad Episcopos Argentinenses, ut Synchronus Scriptor Albertus Argentinensis in Chronico testatur. Erant porrò Lantgravii duplices, alii per superiorem, alii per inferiorem Alsatiam, qui ab Argentoratensi Episcopo, Cæsaris nomine, vexilla acceperunt, cum investirentur.

Eandem dignitatem multo tempore tenuerunt Comites Habsburgici; atque ab isto honore ad Imperium vocatus est Rudolphus primus Imperator, cum esset per utranque Al-

satiam Lantgravius.

Pleræque Alfatiæ urbes, libertatem nactæ, Cæfari immediatè paruerunt; has inter ut primatum tenet Argentina, ità prima fuit, que jam à Sæculo undecimo sua libertate gauderet; non nisi quibusdam in eam juribus Episcopo relictis.

Hagenea

... Hogenes anno 1164 à Friderico Barbarelle muris cincta, in urbem Imperialem est ereta; & cùm idem Imperator Palatium ibi exstruxisset, Imperii quoque insignia, sceptrum scilicet & corona, ipsi fuerunt concredita. Addidit anno 1257. Richardus, Romanorum Rex, Privilegium, ut alienari ab Imperio non posset; insuper ab illa urbe nomen habet Lantvogtetia Alfatiæ, quæ penes
Comites Habsburgicos suit usque ad annum
1648.

Celmaria sub Friderico II. Imperatore per Hagenoënsem Lantvogtetum muris septa, in urbem Imperialem evasit; huic proximè adsita erat Argentaria, urbs perantiqua, ab Humis Sæculo quinto eversa, quæ nunc vicus est, Harbarg appellatus.

Seleftahum, urbem à Romanorum temporibus celebratam, ab Attila anno 451. everlam, Wulfelinus, sub Friderico II. per Alfatiam Lantvogtetus, anno 1216 muris restitutis, ad primævum decus reduxit; quam postea Rudelphus primus Imperator in urbem, imperialem evexit.

Obernebemium & Kulfersberga, per cundem Lantvogtetum Wulfelinum circumductis muris in urbes crecta, à Friderico II. Imperatore libertate funt donata.

Similiter Roshemian, urbs Monasteriensis in valle Gregorii, & Türckhamian Imperiali G 2 liberPost decem has urbes Imperiales Assaticas denique anno 1681. ipsa Argentina, Caput quondam Alemanniæ, pactis cum Monclasso, Gallicarum copiarum Ductore, apud Ichlkerkam initis, per proditionem, ut volunt aliqui, interveniente pecuniæ summå, Gallo subditur. Unde pervulgatus per Germaniam versus Chronicus:

ArgentoratUM ReX LUDoVICUs habet, et illud non minus notum epigramma:

Argentoratum veteres dixêre coloni;

Argento raptum dicite: Gallus habet.

Sed affirmantibus incumbit probatio, Istud certius est, Argentinæ possessionem 1697. per Art, XIV. Pacis Risvicensis Gallis firmatam esse.

Per Sueviam istæ urbes, quæ alias de Ducatu erant, libertatem nactæ, Cæsari & Imperio immediaté parent; eo discrimine, quo aliæ sint urbes Imperiales, aliæ urbes Imperiales liberæ. Urbes Imperiales istæ dicuntur, qua alterius potestati, præterquam Imperatoris subjectæ nunquam suerunt. Urbes Imperiales liberæ istæ sunt quæ de aliena potestate sive Monasteriorum, sive Ducum aut Comitum subtractæ, seu liberatæ, Cæsari & Imperio sunt assertæ.

1. Augusta Vindelicorum, paulò ante Christi nati tempora à Claudio Druso, Augusti Ca saris Privigno, exstructa, paruit Romanis u que ad dimidium Sæculi quinti, quo facta urb

Pro

Provincialis, gubernata est per Præsectes, à Ducibus primum, deinde ab Imperatoribus constitutos, usque ad annum 1166. quo à Friderico Barbarossa evecta est in urbem Imperialem, reservatà tamen Cæsari tum Præsectuza urbis, tum territorii, sand sund Statts Bogten. Denique circa annum 1266. sub Conradino, Sueviæ Duce, solutà pecunià, ab isto quoque onere suit liberata, & porro per Senatores gubernata, qui posterioribus Sæculis illud insuper impetrarunt, ut soli Pa-

tricii Magistratum constituerent.

2. Ulma, jam olim sub Carolo Magno villa regia, ab eodem imperatore anno 813. donata est Monasterio Reichenau, de quâ interveniente donatione refert diploma Nauclerus volum II. generat. 28. Empta postmodum fub annum 1346. libertate, primum quatuor Imperii oppidis fuit annumerata, deinde muris circumdata in civitatem Imperialem 1346. fub Ludovico Bavaro evafit. Carolo IV. Imperatore Senatum confirmante, cum ahtea fossa solum & sepibus cincta esset. Fundis latissimis aucta temporibus Maximiliani I. quando una cum oppido Geislingen emit vastissimum Comitatum Helfenstein, qui in arce quatuor turribus firmata, jam funditus everså, supra dictum oppidum consederunt, iklud quoque privilegium consecuta est, ut alienari ab Imperio non possit, & jushabeat Judæos ex terris suis expellendi.

G 4

3. Estinga in valle Nicari, osim Suevite Ducibus subjecta, libertate donata est à Friderico II. Imperatore, nunc valde restricta, quòd tutelæ se commiserit Ducum Wüstembergicorum.

4. Heilbronna, olim villa Regia, & Ducibue Franconiæ subjecta, postea ad Suevos devoluta, anno 1085. in urbem evecta est, & Friderica II. Imperatore exempta, libera

Imperii urbibus 1240. accessit.

s. Campidamam ex antiquo paruit ejus loci Abbatibus usque ad Sæculum XIV. ubi sub Hemrico do Mintelberg Abbate, excusso jugo, in aliquam libertatem sese exemit; lite dein 1510. per Maximiliamam A Imperatorem ea conditione sublata, ut quovis anno urbs ducentos aureos Abbati persolvat, tandem anno 1525. soluta Abbati Sevastiamo de Breitenstein 32000 aureorum summa, integram libertatem est consecuta.

6. Reutlinga, oppidum alias Comitibus ab Athaim subjectum, mortuo Rudolpho, hujus stirpis Comite postremo, muris cincta. a Friderico II. anno 1240, inter uzbes Imperio-

les liberas est relata.

7. Nördinga, oppidum primum municipale, Episcopo Eichstetensi subtracta, venit sub potestatem Ecclesia Ratisbonensis; inde rursus exempta, anno 1251. à Richardo Romanorum Rege jure libertatis est donata. \*\* Halt Suevorum ad fl. Kocker, Comitibus
Würtembergicis olim fubjects, post proscriptum anno 1360. Eberberdum Comitem
Würtembergicum, a servitute se exemit;
sub Ruperto Casare inter urbes Imperiales recepts.

post mortem Conradini Ducis, cui paruit, subannum 1270. urbibus Imperialibus est aggre-

gata,

To. Monninga in Algovia, alits Guelphica Stirpis Comitibus propria, postea urbs happerialis libera evasit, cum Bridericus, Duz Suevise, ex Austriacis postremus, anno 1414, proscriptus, & omnibus suis terris exputus esset.

Brigantinis olim Comitibus subjecta, are libertatem, redemit 3, quanquam Abbatista Princeps hujus loci pro suo in urbe jurg etiamnum contendat.

morum Sueviæ Ducum fedes, post fata Conradial Ducis ex urbe provinciali facta est imperialis.

13. Buchorna de potestate Comitum hujus nominis translit ad libertatem urbium Imperii.

14. Buchovia in Algoja, &

15. Böpfinga prope Nordlingam in minor re Rhatia, parva oppida libertatem emek runt, G , 16. Gin16. Ginga à Cunegunda Sueva, Chirali I. Imperatoris Conjuge, olim donata Monasterio Laurisheimensi ad Rhenum, vosten sub annum 1354. Comitibus ab Helfenstein oppignorata, denique urbibus Imperialibus accessit, quanquam ex minimis oppidulis sit., 17. Alla, de potestate Comitum Würtembergizorum sub proscripto anno 1360. Ebenbarde Comite subtracta, libertatem adepta est.

18. Kasfbeitern, parvum Algojæ oppidum, sub annum 842. a Guidone Barone von Soff conditum, jam temporibus Canradi II. Imperatoris, cum Otto ejus loci Dominus sub adulterio occisus esset, pro Summa 50000, aureorum sese exemit, unde & nomen retinuit, quod idem sonat, ae emptus pagus.

19. Ravenshurgum in Algoja, olim Comitibus ab Altors Pabjectum, muris anno 1110. adjectis in formam urbis abiit, & postea Im-

perio accessit.

20. Biberacen, Ab Friderica II. muris sep-

izi! Weila, tertical oppido Tubingensi milliari, sub codem Imperatore Friderico II, Im-

perio afferta est."

12. Ifnia, vulgo Inv., ità a fluvio præterlabente cognominata, Dominos habuit Barones de Waldburg, hæreditarios Suevorum Ducum Dapiferos five Truchfesios; tunc, soluto ære, emancipata, quando Otto Truchsesus

fefaus Leopoldo Austriaco. Sueviæ Duci. pro Helvetia vindicanda belli focium se adjunxit.

23. Pfulendorffum in Hegovia simili modo libertatem suam à Comitibus de Pfulendorss pretio redemit.

24. Vangia, Wangen in Algoja &

25. Leuthkircha pariter are foluto liberta.

tem fibi comparârunt.

26. Offenburgum, anno 1005. in Ordenavia exstructum. de potestate Ecclesiæ Argentinensis transiit in libertatem oppidi Imperialis:

27. Cella item in eadem Ordenavia ad fl.

Hammersbach.

28. Gengenbacum fimiliter ex municipali oppido urbis liberæ honorem est adeptum.

29 Retwila ad Nicarum, quondam urbs Imperialis libera, anno 1519. fæderi Helvetico contra Germaniam accessit, inde iterum fub annum 1632, abfoluta est, postquam à Suecis tunc obsessa præsidium Austriacum recepiffet.

· 30. Dinckelspula libertatem pridem ære

comparavit, quemadmodum

21. Winnpina ad Nicarum.

32. Mülbustan, Suntgojæ oppidum, olim Imperiale, anno 1583. Helvetis confæde ratum, in fædere contra Germaniam perstitit.

· 33. Schaff bufum, quod navium receptaculum fonat, ità appellatum à navibus ex Bodamico lacu descendentibus, & ob vicina Rheni præcipitia ibi exonerari solitis, cum pridem

pridem esset urbs Imperialis libera, à Luiouicò Bavaro cum pluribus aliis anno 1320, vendita est Austriacis, sub quorum potestate toto serè Sæculo mansit, donec Friderico Austriaco propter abductum ex Concilio Constantiensi Joannem XXII. Pontiscem proscripto, bonis illius partim divenditis, partim direptis ad Imperium iterum redisset. Anno demum 1501, ab Imperio rursus desecit, & cum aliis urbibus sæderi Helvetorum accessit, frustratis Austriacis, non semes urbemistam sibi rursum vindicare conatis.

Urbi isti, ut initium dedit Monasterium. Benedictinorum subannum 1964 eò loci sundatum, ità ejusdem loci Abbatibus cousque suit sibjecta, donec cives, Cæsarum benesicio, immunitatibus donati, paulatim se de

potestate Monasterii exemissent.

Erat hoc Monasterium quondam adeò celebre, ut teste Berthaldo Constantiens in Chronico ad annum 11083. multitudo Virorum nobilium depositis armis eò confugerit, adeò
ut opus fuerit eapropter ædificia ampliare.
Quantò autem nobiliores isti erant in Sæculo,
tantò contemptibilioribus officiis desiderabant occupari, ut, qui aliàs erant. Comites
aut Marchiones in Sæculo, nunc in coquina & pistrino fratzibus servire, & porcos
corum pascere in deliciis haberent.

34. Basileo inter Rouracos sua initia accopit ex ruinis Augusta Rouracarum, ques tum: inno 350. ab Alemannis, tum iterum anno 451. ab Attila excisa, media via Basileam inter & Rheinstellam ad Rhenum olim sita erat, hodie vicus Augst appellatus, vulgo Ost.

Hæc urbs tum ab Henrico Aucipe, tum ab Henrico Sancio Imperatore inligniter dotata multis Sæculis fuit sub potestate suorum Præfulum, qui in ea parte urbis, quam ninorem Basileam nominant, sedem habuerunt.

Successive temporis Episcopi jura sua in majorem urbem civibus aut vendiderunt, aut variis transactionibus alienarunt; quo factum, ut urbs de Dominio Præsulum exempta, evaserit in urbem liberam Imperialem, tunc maxime, quando minorem etiam Basileana Austriæ Duci diu oppignoratam, Cives Basileenses, annuente Himmerico de Ramstein loci Episcopo, amplius triginta storenorum millibus redemerunt; à quo tempore sedes Episcopalis Bruntratum suit translata.

35. Constantia à Constantio, Magni Constantini Patre, exstructa & appellata, sub Friderico III. Imperatore immunitatibus honorata, urbibus Imperialibus accessit: in ea libertate perstitit usque ad annum 1548. quo ob repudiatum libellum, Interim, & exercitam iconomachiam tam execrabilem, ut eversis aris & exustis Sanctorum imaginibus, corpus S. Conradi, Ecclesiæ Constantiensis Patroni, ac dotatoris maximi è tumulo erutum.

tum, dispersis ossibus, in lacum projecerints quo, inquam, anno urbs proscripta, Privilegus exuta, sub potestatem Austriacorum ve-

hit, quibus hodiedum paret.

nis Comitibus olim subjectum, quorum una stirps ex annexo illo Comitatu Werthenses diffirm, illis emortuis transiti urbs ad Sueviæ Duces Starpis Hobenstausensis; inde per tabulas Testamenti Comadini una cum Oppido Lavinga, alisque compluribus Civitatibus transcripta suit Ducibus Bavariæ; sub quorum potestate mansit usque ad annum 1420, quo Bojis nequidquam obnitentibus, à Sigismendo Imperatore evecta est in urbem Inferialem; sequenti Sæculo in communi illa desectione etiam Donawertha majorem partem descivit ab avita Religione, Senatu Catholicis publicos solennes ritus prohibente.

Anno 1606. 25. Aprilis. Abbas Monasterii S. Crucis ejusdem urbis instituit solemnem supplicationem, contrà ac à tempore defectionis factum esset, plebs acatholica ad arma concitata, ordinem turbat, vexilla dejicit, & quibusdam occisis, sacra prophanat, Ab-

bate ægrè cum fuis evadente.

Res defertur ad Senatum Aulico - Cæfafoum: causa disquirenda committitur Maximiliamo Bojariæ Duci; mittuntur in urbem Lagati, quibus nihil contra surentem & obstinatam plebem proficientibus, & cum sibilo

Pri

bilo dimissis, urbs sequenti anno proseribitur, & à Maximiliano Duce obsessa, eà tandem conditione deditur, ut reddità Catholicis primarià Ecclesià, utriusque partis civibus liberum sit religionis exercitium. Ab illo tempore Donawertha privilegiis & immunitatibus exuta, mansit sub Bojorum patestate.

Porro cumpleræque hæ urbes liberæ anneza habeant territoria, aliæ aliis majora; tantum de Sueviæ Ducatu decessit, quantum

hisce urbibus accessit.

Atque ut originem tum harum Sueviæ, tum aliarum urbium Imperialium clariùs demonstrem, reflectendum imprimis ad earum initia & incrementa.

Priscis, Sæculis cum Germania in Pagos divisa, populi instabili loco considerent, nullar vel raræ admodum erant urbes. Fecerunt tandem crebræ hostium invasiones, ut aggeribus excitatis, inter ejusmodi septa habitacula exstruerent; unde qui ibi consederant, à Burgis Cives, germanice Burger; qui ruri degebant, abagricultura Rustici appellabantur.

Et quia unum tantummodo erat Imperil Caput, cui omnes Provincia parebant, ità omnia ejusmodi loca uni Imperatori erant subjecta; qua five commerciorum causa, sive pro majore Imperii commodo & ornata varia ab Imperatoribus seorsim impetràrunt.

Privilegia, alia aliis majora, qualia funt 1. Jus Civitatis. 2. Jus constituendi Magistratus. 3. jus proferendi limites. 4. aut ce-Jebrandi nundinas : f. cudendi monetas : 6. erigendi telonia: 7. exigendi vectigalia.

2. Jus gladii & fimilia.

Aliæ quidem urbes immediate Cæsari erant subjectæ, & gubernatæ per Advocatos, vel-Comites à Rege constitutos, quibus incumbebat in iisdem urbibus, Cæsaris loco, juradare, censum colligere, sontes plectere, & regalia conservare; atque hæc officia sæpe Comites isti habuerunt in feudum hæreditarium cum fixa parte reddituum.

Aliæ urbes Cæsari mediate erant sublecte. quæ scilicet sub potestate Episcoporum. Abbatum, Comitum, vel aliorum ità erant constitutæ, ut hi vel per se, vel per subordinatos advocatos justitiam administrarent. & regalia exercerent; ità tamen, ut Cæsarem fupremum Dominum agnoscerent, tributa & alia ipsi Imperatoribus persolverent, certum militum numerum fisterent &c.

Ex hoc Cælarum in urbes imperio factum est, quod illas, exigente quandoque necessitate, aliis vel oppignoraverint, alienaverint, vel omnino vendiderint. Hanc ob caulam urbes nonnullæ ex speciali Privilegio id impetrarunt; ut à Casare aliis nec oppignorari, nec alienari, aut vendi unquam pol-

Ouòd

¿¡¡Quòd per Sueviam maximè tot urbes libertatem nactæ sint; tunc potissimum contigit, quando tum Fridericus II. tum nepos ejus Corradinus hujus provinciæ Duces, pro Regno Siciliæ vindicando, ære indigi, illas de Ducali potestate, tunc jam pridem hæreditaria, dimiserunt.

Eâdem de causâ tunc per Sueviam Comites & Barones, de Ducali potestate exempti, cam libertatem per data subsidia nacti sunt,

ut Imperio immediatè subderentur.

Quanquam autem tum per Sueviam, tum per alias provincias à multis retrò Sæculis urbes istæ libertatem sint adeptæ, eum tamen honorem tunc fimul non funt confecutæ, ut eo ordine haberentur, quo cæteri per Imperium Duces, Principes & Comites, ut ceu Status ( ut vocant ) Imperii votum haberent, autlocum in publicis Regni Comitiis; quam eminentem prærogativam velære, velpotentia mode impetrarunt ab Henrico IV. cum scissum in factiones Imperium esset; tum à Friderice Barbaroffa, ejusdémque nepote Friderico IL quando ambo anathemate perstricti, multæ urbes de illorum obedientià fe fubtraxerunt: tum denique & maximè per nimiam indulgentiam Caroli IV. ejusdémque filii Inertic Ante Henrici IV. Imperatoris Wenceslai. tempora nulla erat in Imperio civitas Imperialislibera.

Simulatque autem urbes libera edusque H pro-Tom, VIII. P. Comadi Hertenberger Soc. Hefu. provectæ essent, illud denique insupersunce consecutæ, ut officia Prasectorum, Vegtetorum, & Preturum Imperialium abrogarentur, qui antebac eo sine per memoratas urbes erant constituti, ut jura, quæ Cæsares sibi per urbes liberas reservarant, diligenter curarent, intenderentque, ne à Senatu urbium monetæ vitiarentur, vel Subditi nimiis exactionibus gravarentur, limites proferrentur, aut perperam aliquid contra Imperatorem committeretur.

Harum Imperialium Urbium numerus cum maxime per Sueviam increvisset, Ducatus illius provinciæ, supra, quam dici potest,

fuit infirmatus.

Quantum istis temporibus urbes conabantur, ut liberæ sierent; tantum etiam per Sueviam Abbates institerunt, ut Monasteria sua eadem libertate gauderent; atque inde est, quòd vix uspiam alibi, perinde ac in Suevia tam multæ, tamque potentes, Abbatiæ reperiantur, quæ liberæ essent & Imperiales.

Non minus de antiquo Sueviæ Ducatu accessit Comitibus Würtembergicis ea selicitate, ut, cum prior Ducalis Dignitas penitus esset extincta, illi accrescente potentia novum Ducatum in Suevia restituerint. A sex retro Sæculis sub Henrico V. orbi primum innotuit Nomen Comitum Würtembergicorum, quod illi sortiti sunt ab antiquo Castro, hodiedum

diedum persistente, una leuca ab Oppido

Constatt dissita.

Primus Würtembergicus Comes fuit Conrodus sub annum 1121. defunctus, cujus posteri res suas in possessiones tam amplas his successiones provent.

Foames, Conradi filius ex dote uxoris acce-

pit Stutgardiam.

Eberbardus primus sub annum 1232, emit Oppidum & Castrum Herrenberg cum tredecim pagis; & rursum anno 1240, emit Comitatum Uracensem à Bertholdo, Privigno suo, ex Comitibus ab Aurach postremo.

Eberbardus II. sub annum 1308. emptionis titulo acquisivit Comitatum Calw. Anno 1336. accessit Würtembergicis Comitatus Grüningensis in Klensgovia ex relicta Agnatorum Comitum hæreditate; & mox sequenti anno emptionis titulo Oppidum Grazingen.

Anno 1342. Ulricus IV. cum Eberbardo fratre emit Castrum & Urbem Tübingen à Comi-

tibus Tubingensibus, Suevice Palatinis.

Modo memoratus Eberbaraus III. cognomento Cententiosus, à Carolo IV. Imperatore viginti quatuor per Sueviam Urbium Imperialium Advocatus constitutus, emit anno 1976. à Friderico Teccensi Duce dimidiam partem arcis Teck cum annexis oppidis Kircheim, Au & Gutenberg.

Pars reliqua ejus dem Ducaçus accessit Würztembergicis sub annum 1430, ex morte Lat-

dovici Aquilejensis Patriarchæ, exStirpe Tec

censium Ducum postremi.

Anno 1356. augentur Comitatu Vabingenfi, cum stirps istius nominis Comitum exartiffet.

Anno 1388. accedunt Achalmensis & Pfullingensis Comitatus, cum stirps illa in Alberto Comite desecisset.

Anno 1389. Würtembergici ære comparant Oppida Schiltach, Wolffach & Haslach ab Henrico Comite ab Urslingen; Item Castrum Hobenstaufen apud Göppingen cum annexis.

Anno 1381. Marquardus de Randeck L. Ba i ro de Blochingen, ex Episcopo Augustano Patriarcha Aquilejensis, suæ familiæ postremus Oppidum Blochingen cum annexo Dominio transcripsit Würtembergensibus; ut testantur Tahulæ in Senaculo Blochingensi appensæ.

Anno 1397. Eberhardus V. accepit Comitatum Mompelgardiensem, cum Henricus Comes Mumpelgardiæ, Pater Henriettæ Conjugis suæ, idémque ultimus familiæ in prælio ad Nico-

polim à Turcis occifus fuisset.

Anno 1447. Ludovicus Comes Würtembergicus ære comparavit has Helfensteiniorum alias Comitum Satrapias: Balligen, Tutlingen & Blaubegeren, quæ postremæ anno 2637. devolutæ sunt ad Comitatum Tyrolensem.

Anno 1450. Ulricus Comes Würtembergicus, emit à Ladovico, DuceBojariæ, Castrum Hellenstein lenstein cum adjacente Oppido Haidenheim, & annexâ Dynastia; Castra item Helfenstein & Ufbusen; Monasteria Anhausen, Herbrechtingen & Königsbrun cum aliis duobus, exustis Castris Güssenberg & Hurwangen.

Eberbardus VI. cognomento Barbatus, postquam Anno 1477. fundâsset ac dotâsset Academiam Tubingensem; Stirpem fuam altiùs evexit. cum anno 1495. die 21. Julii, in Comitiis Wormatiensibus à Maximiliano I. Imperatore, Dux primus Würtembergieus & Teccensis creatus, atque insuper omnibus per Imperium Lantgraviis, Marchionibus & Principibus ordine esset antehabitus.

Ulrisus Dux anno 1504. bello Bavariæ implicitus, loca plurima ex terris Palatinis occupavit, atque ex his, post factam pacificationem, suo Ducatui asseruit Abbatiam Maulbrun, Dynastiam Weinsberg, Neostadium ad fl. Kocher, & oppidum Meckmübl cum omnibus appendiciis.

Comitatum Læwenstein ad confinia sui Ducatus fitum, ea conditione Lawensteinis restituit, ut eandem deinceps sub Feudi Würtembergici nomine retineret.

Idem Ulricus Dux quia anno 1519. inter civiles motus Suevicos Imperiale oppidum Reutlingen armis expugnavit, confæderatas urbes Suevicas, & terræillius principes contra se concitavit; qui Ulrice ex ditionibus filis

suis ejecto, Ducatum Würtembergicum anno 1520. Carolo V. Cæsari vendiderunt.

Haud multo post tempore Casar, sactà cum Ferdinando fratre Provinciarum suarum partitione, inter alias terras etiam Ducatum Würtembergicum eidem Ferdinando tradidit, in cujus potestate mansit usque ad annum 1534. quo Ferdinando bello cum Turcis occupato, Ulricus Dux exul operà Philippi Lantgravii Hasso-Cassellani, post cladem apud Oppidum Lauffen Austriaois illatam, avitum Ducatum recuperavit.

Ulricus suo Ducatui restitutus, denique in hune modum cum Ferdinando transegit, ut Dominium utile Ducatus Würtembergiei esse se penes se, Dominium directum penes Ferdinandum, quod tamen postea per transactionem Prage sactam iterum recepit.

Recuperato Ducatu, prima Ulrico cura fuit, abolitis Catholicorum Sacris, sectam Lutheri in terras suas introducere; id quod effecit eò facilitis, quò pronior in novitates, & vitam laxiorem tunc suerat populus.

Anno 1546. Ulricus confæderatorum partes in bello Smalcaldico secutus, denique periculum Ducatûs amittendi subiit, litem ipsi movente Ferdinando Romanorum Rege ob violata prioris transactionis pacta; atque huic ille liti anno 1550, est immortuus, quæ anno 1599, sub Rudospho II. ita suit decisa, ut interveniente pecunia Duces Wartember-

gici

giei ab obligatione Feudali versus Austriacos absolverentur, reservatá tamen Austriacis successione, in casum, si ex Würtembergicis hæredes mares non superfuerint.

Anno 1520. Ulricus Dux, durante exilio emit à vidua de Clingenberg castrum Hobent-wiel prope Schaff busum cum annexis terris &

iuribus.

Anno 1601. Fridericus Dux Würtembergicus in sylva Martiana exstruxit Oppidum Freudenstatt pro recipiendis Lutheranis ex Styria, Carinthia & Austria tunc emigrantibus.

Anno 1646. Sylvius Nenrod duxit Elisabetham Mariam, filiam & hæredem Caroli Friderici, Ducis postremi de Munsterberg & Oels, quo Conjugii titulo Würtembergicis accessit Principatus Oels in Silesia, item Dominium Sternberg & Mezibor in Moravia, quæ stirps etiamnum floret in Silesia.

Quæ Dominia ex Ducatu Sueviæ accesserint Domis Austriacæ, referetur suo loco, ubi agetur de Imperatoribus ex illa Stirpe electis.

Hâc præmissa de Suevia notitia, pergo in prosequenda Imperatorum Historia.

## IMPERATORES SUEVICI GENERIS.

XX. Conradus III. Imperator, à Carolo Magne vigesimus, regnavit à Mense Martio anni 1138. ad 15. Febr. 1152.

ANNUS 1138. ad 1140.

Mundo natus est Conradus anno 1094.
non in Wiblingen, quod Monasterium Benedictinorum est una leuca ab urbe, Ulma, distitum, circa eadem tempora fundatum a Comitibus de Kirekberg; sed natus est in Castro Waiblingen, olim villa regia, jam a Caroto Crasso Imperatore inhabitata, haud procul Stugardia, quod corrupte Wiblingen appellarunt; unde Conradus etiam Wiblingensis dictus est, & Itali postea inde Gibellinorum nomen mutuarunt.

Non fuit Dux Sueviæ, quamvis ex Friderico Staufensi, Sueviæ Duce genitus esset; cum enim nascendi ordine esset secundus, Ducatum illum Fridericus Luscus, frater ejus natu major, in hæreditatem habuit, atque

ad posteros transmisit.

Gonradus Dux erat Franconia, non ità re, quam nomine; quia jurisdictionem in terras Wirceburgenses, Erlongo Episcopo anno III6. iniquè ademptam, Avunculus ejus Henricus V., pari iniquitate in ipsum transtulit, juxta Laurentium Friesum in Chron. Wirceb. quam ob causam anathemate etiam suit perstrictus.

Ab Italis contra Lotharium Imperatorem, in Regem Lombardia electus & coronatus, hortatore Divo Bernardo, regnum dimilit,

suo Regi reconciliatus.

Uxorem

Uxorem habuit Gertrudem : Comitissam Sulzbacensem, ex qua duos suscepit filios. Henricum jam electum Romanorum Regem præmature ante fata Patris defunctum. & Fridericum, quem à Rotenburgo ad fl. Tuberam, ubi titulo Franconia Ducis resedit. Rotenburgicum appellarunt, qui sub annum 1145. natus, anno 1167. in expeditione ltalica sub Barbarossa peste extinctus obiit, cum haud multò ante Conjugium iniisset cum Rixa, Henrici Leonis, Saxoniæ Ducis, filia, atque in hoc juvene Principe exspiravit Stirps · Conradi III. Imperatoris. Alii non recte hane Rixam vel Richenzam, Friderici Conjugem: Clementiam appellant, Matrem cum filia confundentes. Nam prima Henrici Leonis uxor erat Clementia; Conradi Zehringiæ Ducis filia; Henrico Conradi filio, Romanorum Regiante nubiles annos desponsata erat Sophia Bela Hungariæ Regis filia, in Admontensi Styria conobio, dum adolesceret, educata: quæ. Sponso præmature mortuo, ibidem Monasticen est professa. Mabillon. in Annal. Bened. Tom. 6. lib. 73. c. 153.

Operæ pretium duco, parum cognitam Gertrudis Imperatricis Originem hoc locore-

ferre.

Babo II. ex Schyrensi Stirpe primus Comes Abensbergicus, sub S. Henrico Imperatore, à filiorum numero ità famosus, ut præcipuarum per Bojariam, Palatinatum & Carintbiam H 5 familiatamiliarum communis Pater est; ità Comites quoque Sulzbacenses perinde, ac Marchiones Voburgici; Burggravii Ratisbonenses Burgbusani Comites de Bogen: de Biburg & alii genus ex ipso referunt.

Stirpem quidem Comitum Abensbergico-Castellanorum, & ex his ortorum Comitum Sulzbacensum tradunt membranæ Monastegii Castellani prope Ambergam hoc ordine;

#### I.

Babe II. duorum & triginta filiorum turmam ad S. Henricum Imperatorem eo fine adduxit Ratisbonam, ut illis ex benevolentia Cæfaris de possessionibus provideretur; inter alios filios habuit Ernestum & Ottonem, Comitem constitutum Ameranæ vallis, vulgo Amertbal.

#### II.

Ernestus sortitus Dominium circa Ambergam cum arce Castell; inde dictus est Comes primus Castellanus.

### III.

Gebbardus Ernesti Castellani silius condidit ad Treini & Alisi amnium confluentes Sulzbacum, superioris Palatinatus Oppidum; unde familia novum nomen assumpsit.

#### IV.

Berengarius I. Gebbardi Castellani filius, ge-

nuit ex Friengarde, non Luxemburgica, Conjuge Fridericum Castellensem: Cunonem & Berengarium II. Ex his Fredericus Comes Castellanus ultimus anno 1098. in monte Caflelberg, à tribus illic arcibus sie appellato, fundavit celeberrimum Monasterium Castellense prope Ambergam, Ordinis S. Benedicti, quod duravit usque ad Sæculum XVI. quo desciscente ad dogma Calvini Palatinatu, hoc pariter Monasterium sub Calvinianis Electoribus Palatinis defecit, & sub potestate Palatinorum permansit usque ad annum circiter 1623. quo post exauctoratum Friderinan Ele-Corem Palatinum superior Palatinatus assertus est Maximiliano Bavariæ Duci, qui sub annum 1630, hoc Monasterium de consensu Pontificis dedit Collegio Ambergensi ob strenuam operam Patrum Societatis, quâ toto decennio in reducendis ad avita sacra Polatinis defudârunt.

#### V.

Berengarius II. Comes I. Sulabacensis & Bertholdsgadensis, postquam cum Cunone fratre Castellense Monasterium prædiis auxisset, cum eodem fratre & Irmengarde matre anno 1108. exstruxit nobile Monasterium Bergoltsgaden in Archi-Diœcesi Salisburgensi pro Canonicis Regularibus S. Augustini, quod magnum ibi terrarum tractum habusset in proprietatem.

Uxorem

Uxorem habuit Adelheidem, Comitissam de Wolfratshausen, ex qua natus Berengarius III. Sulzbacensis Comes II.

VI.

Berengarius III. Comes Sulzbacensis vixit in Conjugio cum Mathilde, Henrici Superbi Saxoniæ & Bojariæ Ducis Sorore, Theobaldi junioris Marchionis Voburgici relictà Vidua. ex qua suscepit Gebbardum postremum huius Stirpis Comitem Sulzbacensem. Gertruden Conradi III. Imperatoris Conjugem, anno 1146. defunctam. & in Eboracensi Franconiæ Monasterio sepultam. Bertham in thorum datam Emmanueli Comneno, Græcorum ab anno 1143. Imperatori, quam Græci mutato nomine Irenam appellarunt. Causam huius matrimonii refert Otto Frisingensis lib. 1. de gestis Frid. cap. 23. veniunt, inquit, Legati, & Agnatam Conradi Cæfaris petunt, ut ob hoc Confæderationis vinculum libera effet Græcia à Rogerii Siculi insolentia; nam Rogerius Siciliæ Rex Gracian vexabat triremibus. & emisit suos contra Gracos navalis prælii ignaros, qui Corinthum. Thebas & Athenas veniences, eas expugnârunt, & opifices, qui sericam telam texere folent, captivos fecum abducunt, quos Rogerius Panormi collocans, artem illam texendi, suos edocere præcepit; & ex hinc illa ars, quæ tantum Græcis erat cognita, Romanis patere cæpit ingeniis. ProPromittitur mutua amicitia: Rex Conradus uxoris sue sororem mittit, que advenit mortuo jam Joanne Conneno, quo filius ejus Emmanuel Comnenus Catholicus jam Imperator erat, copulata Constantinopoli. Hac Frisingensis lib. 1. de gestis Frid. cap. 22. 23. & 24.

Præter has erant Berengario aliæ duæ filiæ; occubuit ille anno 1167. in bello Italico, ed Fridericum Barbarossam secutus, Arenbeck de Guelphis. 3tia Berengarii filia nupsit Wilhelmo Seniori Marchionis Montis Ferrati; 4ta filia Luitgardis desponsata Godefrido II. Brabantia Duci. Albericus in Chron. parte 2. ad annum 1139. Aliam Stirpem Comitum ab Abensberg, non minus nobilem, refert Albertus Badensis in Chronico ad annum 1104.

Botho, inquit, Comes Abusinus cognomento fortis, frater Erbonis, sive Aribonis, jam plenus dierum, non longè à Ratisbona obiit 1104. & ad Franconia Monasterium Theres, quod ipse suis opibus & prædiis longè ditaverat, delatus, ibidem humatus est. Videat lestor supra Tom. 5. pag. 377. que de boc

Bothone Abensbergico retuli.

Hi duo fratres Erbo & Botho paterno sanguine Norice gentis antiquissimam nobilitatem tenebant; erant nempe illius Famosi Erbonis posteri, qui à Bisonte in venatione erat confossis, it vulgares Cantilenæ consonant; Filii autem erant Hartvici, Comitis Palatini, qui frater Germanus suit illius Sighardi.

Comitis.

Comitis, cujus filius Sighardus anno 1104. Ratishona erat occifus.

NB. Addit Chronicon Reichersbergense, hunc Sighardam juniorem fuisse Comitem Burghusaman in Bavaria. Erant igitur duo Sighardi ex Comitibus Abensbergicis, primus Burggravius Ratishonensis. Alter hujus filius æquivocus Lotharii II. Imperatoris Sororius, factus Burggravius Maria - Burghusamus, anno 1104. occisus, ex quo natus Gehhardus, Comes vel Burggravius ultimus Burghusamus in Bavaria; qui, ut supra retuli, in conjugem habuit Sophiam, filiam Conradi divitis Misniam Marchionis, in quo Stirps ista defecit, Burggraviatu ad Ducem Bojaria revoluto. Hæc de origine paterna Erbonis & Bothonis Comitum Abensburgicorum ex Alberto Badensi.

Idem author, loco citato, refert etiam utri-

usque Stemma maternum.

Maternum, inquit, Erbonis & Bothomis Stemma erat de Sexonia, & Immediagorum tribu egregia, que Ottonum Imperatorum Stirpi

erat proxima.

Nam Matbildis Regina, Ottonis I. mater, filia erat Theodorici Comitis Rhingelheimensis: hujus Mathildis fratres erant Witkind, Immadus & Reginhern. Et hi erant Stirpis magni Ducis Witkindi; de quorum Semine nobilis Frideruna, Erhonis & Botthonis mater, progenita, post mortem Hartwici mariti, viduitatis velo consecrata est, Erhone adhuc parvulo.

vulo, & Bothone, quem utero adhuc ferebat, posthumo; quorum uterque literis & armis satis profecit; Botho tamen sicut corpore procerior & elegantior, ità rebus bellicis præstantior in tantùm fuit, ut verè de Gigantibus antiquis unus suisse in Pamonia crederetur. Hec Stadensis Sæculo illi proximus. Ex quo manifestum est Abensbergicos Comites ante septem & amplius Sæcula non minoris nominis suisse, quam modò sunt Palatini & Bavaria Electores, qui communa cum illis genus retinuerunt; quamvis alia Stirpe prodièrint. Addantur, quæ refert Clariss. Eccardus in Stemmate Magni Witkindi Ducis tep. 50. pag. 34. & 25.

His pro genealogica notitia præmissis, rem

profequor.

Cim ergò diem suum anno 1137. ineunte Decembri, obisset Lotherius, Proceres
regni sequenti anno Consuentia congregati media quadragesima, die 22. Februarii,
præterito ob intolerabilem fastum Henrico Superbo, Lotherii genero, elegerunt in Regem
Conradan III. gente Suevam, Henrici V. ex Sorore Agnese Nepotem, mox Aquisgrami coromatum à Theodorico Cardinali Portuensi, Pontisicis legato, quod Coloniensis, recèns electus,
pallium tunc Roma nondum accepisset.

Inde adverso Rheno itum Moguntiam, suo Antistite, Adelberto Sarapontano, destitutam: ubi procurante Friderico Lusto, Suevin

Duce,

Duce, factum, ut à Clero in Successorem eligeretur alter Adelbertus, Comes Sarapontanus, secundæ uxoris suæ frater, quicum Cæfare Bambergam ad publica Regni Comitiaprofectus, ibidem in Pentecoste à S. Ottone. Urbis illius Præsule in Sacerdotem est consecratus.

Aderat cum cæteris Regni Principibus etiam Rixa, Lotharii Imperatoris vidua, præter Henricum Superbum, qui electionem subreptitiam causatus, nec Augustalia ornamenta, quæ à Lothario Socero acceperat. reddere, nec in Comitiis iterum iterumque citatus, comparere voluit; quam ob rem communi Procerum judicio tanquam reus læsæ Majestatis proscriptus, & utroquetum Bojaria, tum Saxonia Ducatu privatus, est. hoc Alberto Urfo, Marchioni Brandebiagico: isto Leopoldo Marchioni Austriæ, S. Leopoldi filio, asserto.

Inter hæc Imperii infignia per Legatos Cæfari quidem transmisst, sed ipsum Imperium duplici bello turbavit; alterum ipse cum Saxonibus, sibi sidelibus, duxit contra Albertum Ursum, cui immortuus est non sine suspicione veneni, in flore ætatis anno 1139. 10. Sept. extinctus, atque juxta Socerum in

Königslutter sepultus.

Alterum bellum frater ejus Guelpho Sextus gestit contra ipsum Imperatorem, ejusdémque fratrem Eridericum Luscum, Sueviam infestando:

festando; neque cessit, alterà clade attritus: primam tulit anno 1140. apud Nereshemium in Serbfeld, Victore Conrado Cæsare; alteram tulit eodem anno apud villam Ellenhofen. propè Castrum Weinsberg circa Heilbronnam. celus à Friderico Lusco, cum cogere vellet Imperatorem, ut tolleret obsidionem Castri Weinsberg, quod Welphoni tunc paruit. Ex ea obsidione originem habent infausta Guelphorum & Gibellinorum nomina, Italiæ adeò exitiosa; cum hi, qui intra Castrum erant. Cæsaris militiam forls agentem, per contemptum die Wiblinger vocitarent, quod Conradus Rex in Suevia Castro Waiblingen natus effet & educatus: Cæsarei contrà Guelphonis in Castro præsidium simili contemptu Welphos appellarent. Post pertinacem lucham dedidit se tandem Castrum Cæsari, non ea conditione, quod passim fabulantur. salva sint, quæ sequior Sexus secum asportaverit, mares nempe, quos humeris per fraudem sublatos à fæminis tradunt. Ursberg. in Chron.

# ANNUS 1141. ad 1145.

Sub hæc tempora ex ruinis suis à Conrade restituta suit Norimberga. Errant, qui urbis hujus incunabula reserunt ad Tiberium Nerenem, cum non mis Sæculo XI. sub Nomine Castri Norici primum Orbi innotuerit; Juris Bavarioi illam à prima sui origine

Im. VIII, P. Conradi Hertenberger Soc. JEfu.

fuisse, vel ex nomine constat. Sub annum 2070. claruit ibi S. Sebaldus.

Ineunte Sæculo XII. cum Boij repudiato Henrico IV. ad filium cognominem defecissent; Norimbergenses soli in side Henrici Senioris perastiterunt; quam ob causam Oppidum illorum ab Henrico V. expugnatum, funditus est evers sum, & ab eodem Henrico, tanquam hæreditas, relictum Conrado III. Nepoti, qui Castro restaurato, Lotharium Regem loci obsidionem tollere armis coëgit. Mortuo Lothario, Conradus Oppidum etiam, tanquam hæreditatem suam, è cineribus restituit, & ampliatis Pomæriis auxit, receptis paulò post Judæis, qui à partibus Rheni ob persecutionem magno numero, asyli causa, eò profugerunt.

Eodem tempore exstruxit Conradus Imperator Norimberga Abbatiam Benedictinorum, à Sancto Ægidio nominatam; quod Monasterium ut omnium primum in urbe eratà Fundatione, ità primum etiam in desectione.

Erat autem Castrum hoc Noricum, sive Narimborga non Castrum simplexi, aut domus muris firmata & propugnaculis, sed annexa shabebat Regalia, & jura in homines & latissimum terræ istius districtum: talium Castrorum Præsecti, qui jura dabant, vocabantur Comites Regionarii, die Saugrassen, vel Burggravii: Quin tanta erat olim ejusmodi Castrorum prærogativa, ut supra Urbes longe emìne.

eminerent. Inde est, quod hodiedum Castrum hoc Noricum retineat antiquum nomen,

& die Weste appelletur.

Huic simile erat vicinum Castrum Schons berg, apud oppidum Laussen, quod iisdem cum Castro Norico juribus gaudens, die Des ste nominabatur, & perinde ac Norimberga

Ducibus Sueviæ erat subjectum.

Quanta hujus Castri fuerit jurisdictio, tradit author Deliciarum topographicarum Norimbergenfum lib. 3. ubi recenset ista loca Præfecturæ subjecta: Nesselmuhl, Letten, Wegendorff, Rottenbach, Mittelberg, Schwaig, Malms. bach, Hammer, Lauffenholk, Unter : und Ober-Burg, Mögeldorff, Tulnau, Glaißhammerlein, Rischbach, Eckstatt, Brun, Rottens bach apud Altorff, Beifenbrun, Unter sund Dber Dendelbach , Geredorff , Buhldorff , Manereberg , Himmelgarten , Heimendorff , Rockenbrun , Diechersdorff, Scharrnau & Morisberg.

Accessit hæc Satrapia Ducibus Staufensibus Sueviæ ex dote, quam Otto illustris, Dux Baparia, dedit anno 1246. Elisabetha filia, cùm desponsaretur Conrado IV. Romanorum Regia

Conradini Ducis ultimi Patri.

Manserunt ambo latissima hæc Dominia penes Sueviæ Duces usque ad annum 1269. quo Conradinus, hujus Stirpis Ducum postremus, illa transfcripfit Avunculo suo, Ludevise Severe, translationem postea regiis tabulis confirmante Rudolpho I. Imp. Hagenor

I. Martii. 1275.

Ouo tempore Norimberga nondum erat Urbs Imperialis, multo minus Libera, sed municipalis, Sueviæ Ducibus subjecta, ut demon-Arat Brunnerus in annal. Boijcis part. 2. lib. c.

Porrò à Boijs hæc Dominia magnam partem iterum translata funt ad Reges Bohemiæ, Luxemburgicæ gentis: ab his denique & maximè ab Ignavo Wenceslao ad Burggravios Norimbergenses, quos primitus institutos ajunt ab Henrico VI. Imperatore. De hocplura suis locis in decurfu.

## ANNUS 1145.

Annus præsens, siquis alius, Christiano Orbi maximè fuit luctuosus ex occupata à Sanguino, Principe Saraceno, Edessa, quæ usque ad hæc tempora, fola ex omnibus Syria & Patæstinæ urbibus, à Saracenorum furore invicta, in ritu Christiano perstitit. Erat Edessa usque huc ob loci firmitatem unicum Christianorum in terra sancta refugium, quò desperatis rebus velut ad Afylum confugerent. Hanc urbem, castris plurimis per viciniam occupatis, cum innumera Barbarorum multitudine invafit famosus à ferocia Sanguinus. & ipsa sacra nocte Nativitatis DOMINI expugnavit, trucidato ad aram cum Clero loci Archi-Episcopo, & reliquâ promiscua populimultitudine immani barbarie fublată; innumeris

meris in captivitatem abductis. Erat Sanguinus istius Aleppensis Saraceni Principis filius, qui Juditham, Guelphi IV. Bavariæ quondam Ducis filiam, Leopoldi IV. Austriæ Marchionis viduam, Sancti Leopoldi matrem, ipso ineuntis hujus Sæculi anno juhilæo, orationis causa ad Sepulchrum Domini profectam, sub via intercepit, & in captivitatem abstractam suæ libidini substravit, ex qua natus est, monstrum crudelitatis, Princeps, cognomento Sanguinus, Christiano nomini adeò exitialis. Chrem. Weingart. T. 1. Leibnitii ad annum 1101.

# ANNUS 1146.

Hæc fama de capta Edessa, tam forti Mefopotamie urbe, in Europam delata, adeò perculit proborum omnium animos, ut nemo
esset, qui non intima commiseratione tangeretur.

Incumbenti malo tam grandi ut obviam iret Eugenius Pontifex, literas dedit ad Ludovicum, Galliarum Regem, ut fortem Orientalium Christianorum commiseratus robur militiæ quantocyus in Terram sanstam ferret; Dienam simul Bernardum Abbatem cohortatus, ut ad capessenda belli tam speciosi Insignia, populum & Principes Galliarum, pro vulgata sua, creditaque Sanstitatis sama, inslammaret. Audiit pia monita cum omni populo Rex Christianissimus, & cum incredibili tum

fuo, tum fuorum ardore ad petenda facti belli Infignia convolavit, nihil eorum omittendo, quò laborantibus in tanta angustia

Christianis prompta auxilia afferret.

Eo Gallorum exemplo animati Principes Germaniæ, missis vel suspensis, quibus inter sese miscebantur, bellis, ad militiam tam sacram promptum animum offerebant, cupidè audientes Radulpham quendam Monachum, quanquam nullà altiore auctoritate missim: hic pro ea, qua in animis inclinandis pollebat facundia, ab Ubiis egressus totum Cis-Rhenamam limitem ultra Argentoratum ad facram militiam traxit, eo Zeli indiscreti excessu, ut Judæos etiam, qui magno numero in illo tractu nidulabantur, tanquam Christi hostes, è medio tollendos persuaderet.

Fit gravis contra Judæos persecutio; occisis plurimis, alii asylum apud diversos Principes quærunt, & inveniunt; alii solum mutant, quos inter non pauci Norimbergam migrant. Otto Frisingensis lib. 1 de gestis Frideri-

ci cap. 37. Wilhel. Tyrius de bello sacro.

Fanaticum hunc & turbulentum præconem per literas primum & nuncios missos S. Bernardus est dehortatus; post ipse superveniens, Radulphum ad se accersitum graviter, monuit, ne contra Monachi institutum vagando per Orbem, suapte auctoritate munus prædicandissibi vindicaret; quo sermone tantum profecit.

fecit, ut Radulphus monitis obsecundans, in Conobium reverteretur. Otto Frising. 1.1.c. 37.

S. Bernardus, Gallia egressus, sub initium Adventus venit primum Constantiam, ubi populum ad sacram militiam exhortatus, tantis sussitiumiraculis, ut sama ejus longèlatéque spargeretur, & nemo esset, qui pro sacra militia Cruce signari non vellet.

Similibus prodigiis claret Friburgi in Briszoja, Basilea & per superiorem Rheni limitem, eo sacri operis successu, ut omnes ad Svriaca prosectionis studium converterentur.

Quò Conradam etiam Imperatorem, & Principes Imperii ad Crucem capessendam animaret, sub ipsa festa Natalitia Spiram venit, ciam Conventus ibi haberetur longè frequentissimus. Visis innumeris prodigiis, quibus DEUS sacræ suæ militiæ Præconem illustrem reddidit, Cæsar cum suis Principibus promptum se ad bella Domini exhibuit.

Inde Moguntiam devectus, ex prævola miraculorum famå, omnem illius viciniæ po-

pulum ad se pertraxit.

Innumera hæc prodigia, quæ DEUS per fanctum hunc Abbatem dignatus est in hisco Germania partibus operari, testes conscripferunt oculati, & tripartita classe ad nos transmiserunt.

Pars prima Authore Philippo, Monacho Clarevallensi, qui socius itineris suit sancti sui Abbatis, continet, que acta sunt Fribagi Brisgoja, Bafilea, Constantia, Spira, Wormatia & Moguntia à Dominica prima Adventus anni 1146. ad Calendas Januarii anni 1147.

Pars secunda complectitur miracula, qua Divus Abbas 1147. Confluentia, Treviris, Bopardia, Colonia, in Monasterio Brawiler, Aquisgrani & Leodii patravit: banc partem ediderunt Monachi Clarevallenses, & inscripserunt Clero Coloniensi.

Pars tertia, conscripta à Gaufrido Monacho Clarevallensi, & dedicata Hermanno de Arbona, Episcopo Constantiensi, agit de iis, quæ eodem anno 1147. in Campinia, Afflighemii & per Bel-

guan à S. Bernardo gesta sunt.

Singula bæc opuscula babentur tum in vita S. Bernardi, ejus Operibus annexe, tum in Annalibus Cisterc.

ANNUS 1147.

Antéq uam iter tam longinquum pro bello facro susciperet Imperator, ineunte mense Februario Conventum Principum coegit Francofurti; ubi cum vacantem ex morte fratris sui, Friderici Lusci, Sueviæ Ducatum contulisset Friderico Barbarossa Nepoti, ut Imperio etiam provideret de Successore, si infausta fortè sibi foret Asiatica expeditio, filium suum Henricum, adhuc impuberem, Principibus proposuit eligendum in Regem Romanorum.

Aderat in hoc Conventu etiam S. Bernardus, ad cujus famam late ante dispersam tota turba debilium ex urbe, oppidis & vicinis

agris

agris confluxit, ea populorum multitudine, ut viis quaquaversum obstructis, ædibus etiam hominibus refertis, tecta domorum levare necesse suerit, quò avido Spectatori satisfieret.

Ibi, quando in festo Purificationis Almæ Virginis Thaumaturgus Abbas cum Rege Basilicam ingressus est, turbæ undique slu-Etuantis agmine sic jastatus, ut, cum nec regredi, nec progredi posset, Rex, deposita Chlamyde, ambabus ulnis complexum mediis è turbis efferret.

Extat hodiedum Francosurii illa ædes, à Viro sancto quondam inhabitata, quæ summæ Basticæ proxima, atque in Sacellum conversa ad nostra usque tempora, inter tot mutationes, à profanatione immunis suit conservata; novissimè ab annis vix decem execrandam mutationem subiit, ab Hassiacorum veredorum, vulgò Postarum Curatore, in equile conversa.

Principes ad unum omnes, qui solennibus hisce Comitiis intererant, tanquam Christiani milites, Crucem cum Imperatore exceperunt de manu sancti Abbatis.

Signati autem funt Cruce rubra ex panno vel ferico, scapulæ dextræ assuta, quæ esset velut muta tessera, ex qua socii ab hostibus dignoscantur; hinc est, quod ejusmodi sacra Crucigerorum militia vocetur Expeditio crutiata, gallice Croisade.

I 5

Soluto Conventu, itum secundo sumine Aquisgraman pro coronando Romanorum Rege Henrico: qua solemnitate peracta, Imperator Colonia subsistens, ingentem exercitum ex Belgis & inferioribus Lotharingis armavit, qui comparata Classe, navali itinere, Saracenos in Hispania aggrederentur. Pro augendo hoc milite maritimo, & sumptibus suppeditandis, incredibile, quantum secrit opera S. Bernardi, Crucem per illas terras sub continua prodigiorum magnificentia prædicantis.

Claruit illis diebus apud Bingaminfra Moguntiam S. Hildegardis & fama Sancitatis, & dono Prophetia; hujus Virginis Oracula, cum literis commendata essent, Eugenius III. Pontifex, qui sub eadem tempora ex Galliis Treviros pervenerat, ea Bernardo legenda commist, & suo etiam judicio approbavit. Horum Hildegardis scriptorum magnam partem refert Serarius de rebus Moguntinis; inter quannon postremo loco habendum, quod divinitus edocta, de primis apud Bingam Comitibus Palatinis Rheni posteritati tradidit.

Instabat intereà Paschale tempus, quo Bambergæ peracto, Imperator Norimbergam prosectus ingentem ibi ex superioribus Lotharingis, Rhenanis, Suevis & Francis exercitum collegit, proximè in Palastinam abiturum.

Illud infolens, quòd Germani Principes, mutuis bellis tunc implicati, arma omnes suspenderint, & posthabitis rebus domesticis, Martem in hostes Christi transtulerint; profusi in comparandis iis, quæ non in unum solummodò annum tum sibi, tum tantæ multitudini necessaria videbantur.

Saxmes quidem, Styrii, Bohemi & cæteri feptentrionales Principes Christiani, quanquam & ipsi Cruce omnes signati fuerint, Asiatica tamen expeditioni se subduxerunt; consultius fore rati, si in Barbaros septentrionales idololatras, quos undique vicinos habebant, arma socia transferant; id quod fecerunt, sed parum prosperè; nam cumipsi inter se convenire non possent, re infectà, reversi sunt ad propria. Otto Frising. de gestis Frid. 1. 1. c. 40.

Rogerius, Siciliæ Rex, ex Siculis & Normannis ducentarum navium Classem emist, quibus Oram Africæ infestabat eo successu, ut præter alia Fortalitia maritima Tripolim & Bonam, sive, ut olim vocabant, Hipponem-Regium expugnârit; Classe posteà reductà, & contra persidos Græcos directà, tantò plus his nocuit, quantò magis cæteris Fidelibus profuit.

Alium exercitum, per Lombardiam colletum, in Syriam duxit Martinus de Turri, cognomento Gigas; Heros tam corpore, quam animo maximus, qui ut toto vertice supra populum eminebat, ità ex inselici sorte capIbi transito cum universa multitudine Legenta fluvio, Pannoniam ingressus, aliis navigia repetentibus, ipse majorem copiarum

partem post se itinere terrestri traxit.

Pamonia feliciter emensa, itum per Bulgariam, inde in Romaniam sive Thraciam, tandem post innumeras viarum difficultates universa multitudo cum ingenti animi latitia
sub initium Septembris prope Constantinopalim advenit: castra metata amplissimo recessu
per vallem omnium jucundissimam, quam
sluvius mari proximus interluebat: situm loci Paradiso simillimum dixeris.

Per eam planitiem cum omnes, nullius rei indigi, jucundarentur, ipso festo, natæ Virgini sacro, primo manè, cælum subitò in tantam tempestatem efferbuit, ut solutis nubium cataractis, & sluvio latè exundante, Castra aquis obrucrentur; subsequitur impetuosus turbo, qui dejectis & dispersis tentoriis sus déque vertit omnia; accessit malum majus, quod aquarum impetu tum victualia, tum necessaria supellex unà abriperentur,

Qui ex una fluvii interlabentis parte in late patenti campo, aquis exundantibus, magis expositi erant, dum ex adverso altiora loca quæsituri per sluvium essuum quarunt, pars maxima aquarum rapacitate interiit. Barbarossa & Welpho Duces, qui castra in clivo posuerant, periculi immunes evaserunt; huc tandem dissiculter Otto Frisngensis,

fingenfis, qui communem hanc calamitatem scripto tradidit lib. 1. de gestis Frid. cap. 45. est eluctatus.

Hujus suorum calamitatis testis, vel spectator Cæsar non aderat, in urbe apud Græcorum Imperatorem Emmanuelem commoratus. Talia sata subiit Germanus exercitus ante,

quam pedem in Asia firmasset.

Interim cum hæc agerentur, subsequitur exercitus Gallorum priori numero non inferior, quem Rex ipse Ludovicus, hujus nominis VII. apud Metas collectum adduxit, sumpto Wormatiam versus itinere; ubi Rheno trajecto, eandem, quam antè Cæsar viam est ingressus, secum habens in comitatu, præter innumeros primæ Gallicæ nobilitatis Viros Amedeum, Marchionem Taurinensem, sive Sabaudam, ejusdémque fratrem Wilhelmum, Marchionem Montisferratensem, Avunculos suos. Otto Frising. lib. cit. cap. 44.

Post quatuor mensium iter salvus tandem cum exercitu in Throcia advenit Rex Ludo-eicus, ut sestum S. Dionysii, Galliarum Pa-

troni, celebraret Constantinopoli.

: . . . /

Quàm læta fuerunt sub adventum Regis initia, tam tristem Galli mox habuerunt suçcessium, quòd Graci in promissa annona sefellerint; quam ob rem innumeri Gallorantacidio affecti maluerunt ex Gracia ad sua reverti, quàm Graca persidiæ ultrà se committate.

Antè,

Antè, quam Rex Ludovicus advenisset, Imperator, trajecto duarum tantum leucarum Hellesponto, exercitum transfert Chalcedonem, Constantinopoli adversam, rectà contra Sultanum Iconii progressurus. Compertum habebat memoratus Sultanus, tantum ex Europa exercitum fibi imminere, quantum vix unquam aliàs Orbis Christianus vidisset; nova ergò latè propugnacula erigit, Urbes munit, & finitimos quosque Saracenos in societatem cogit, in diem & horam ex infidiis intentus, qui molem belli à se vel avertat, aut robur adversum frangat. Neque his contentus. ex remotioribus partibus auxilia convocat. ex Cilicia, Armenia, Parthia & Media.

Imperator sumpto Nicomediam versus itinere, per mediam Bithyniam progreditur, instructus Gracis ductoribus, viarum omnitum gnaris, quos Emmanuel Commenus adjunxerat. Duplex Iconium, qua Lycaonia Metropolis est, ducebat via; altera ad dexteram loco sertili & commodo per ipsam Lycaoniam, sed longior: altera brevior, per solitudines Cappadocia, ad lavam; hanc, ob montana & viarum angustias superatu difficilem, tenent Ductores, ea spe lactantes Casarem, sore, ut intra triduum in conspectu habeat Iconium, modò tantillo tempore per sicca & arentia illa loca hominibus & jumentis provisum sit de annona.

Volebant nempe perfidi Duces Græci, vel fuapte malitia, vel ita justi à suo Imperatore, Germanis clam infesto, vel ære Saracenico corrupti, ut exercitus tam terribilis interiret, antequam hostem videret.

Ultra condictum triduum jam plures transière dies, ubi multitudo, inter scopulosa locaconclusa, ex annonæ penurià, same & siti pene ad mortem premebatur; neque summitatem montis adhuc attigerant, ut ex alto hostium insidias observare possent; in ea calamitate, beneficio noctis, insuper sugà dilabuntur viarum Duces.

Ità auxilii & confilii inopes, dum languente corpore, & fracto animo ad altiora nituntur, Saracenorum jaculis quaquaversum grandinis adinstar impetuntur; irruunt undequaque catervæ hostium leves in equis. ordines turbant, & totum exercitum in gyrum vallant cum incredibili Christianorum strage, quin cataphractus miles, suo pondere gravis, hosti ad declinandum præcipiti, cladem inferre posset; abducti cum armis, equis & spoliis in servitutem innumeri, alii gladiis concisi, alii fame & siti extinchi, ut ine conflictu ex ducentis Germanorum millibus, quos inter septuaginta millia cataphractorum numerabantur, vix decima pars, qua via patebat, ad castra sit reversa.

Dici non potest, quantum illa victoria erexerit Turcarum animos, qua prævalue-

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. FEfu.

unt contra invincibilem illum exercitum, qui paulò antè totum tremefecerat Orientem. Et jam inde certam fibi spondebant victoriam alteram, quam de Gallico etiam exercitu, multitudine haud inferiore, essent reportaturi. Accidit hac clades Mense Novembri præsentis anni, ut rem totam tradit Wilbelmus Tyrius, Tyri nempe, unde nativus erat, Archiepiscopus, Scriptor succrus & coavus lib. 16. cap. 20. 21. 22.

Intereà temporis, cum hæc agerentur circa Iconium in Lycaonia, Ludovicus, Rex Galliarum, trajecto apud Constantinopolim Hellesponte, exercitum suum transtulit in Bithyniam, & castra posuit apud Nicæam, de via sumenda deliberans. Huc venit Dux Suevia, Fridericus, missus à Cæsare, qui mala nuntia ferat Regi, rogétque, ut Cæsarem in castris, quæ redux ex clade non longè à Nicæa posuit, pro colloquio adeat.

Habito colloquio, ambo cum milità, itinere nunc mediterraneo, nunc maritimo Philadelphiam primum, deinde Smirnam, denique Ephessan veniunt, que loca a Seculo

ferè dimidio Francis parebant,

Hic Imperator nuper tam formidandus, modò tam invalidus, vel verecundiam non fuftinens, vel fastum Francoran non ferens, relictà urbe Epbeso, Navigio Constattinopolim revertitur, ibidem apud Emmanuelem Comnenum, Affinem, hyemem transacturus.

AN-

# ANNUS 1148.

Post Cæsaris discessum, Rex Ludovicus movet versus fl. Meandrum, ubi hostes ex adverso adventantem jam præstolantur. vento vado, fluvium transit, & Saracenos aggressus, multis captis, eos in fugam conjicit; inde Loadiceam abiit, & sumptis viaticis, iteradaliquot dies prosequitur; superandus erat mons arduus, in cujus vertice caftra ponerentur; hunc multo labore ascendunt, quin verticem attingant; quodà longinquo videntes Saraceni, præcipiti cursu turmatim advolant, clivum occupant, & vibratis undecunque fagittis, mortem & Martem Francis inferunt. Fecerunt locorum angustiæ, ut Franci fugå se non possent subducere; pugnant ergò ambæ partes adversæ, fortiter à Ducibus animatæ, sed ancipiti Marte: denique prævalent Turca, Gallis ad dimidium celis, mense Januario; quo die Francerum gloria occidit. Guilielmus Tyrius lib. 16. de bello facro cap. 24. 25.26..

Peractà infelici pugnà, Rex residuum robur colligit, & circa Attaliam castra ponit; huc noctu multi superveniunt, qui post prælium vel inter virgulta, vel in cavernis la-

tuerunt.

Negat inculta terra, unde diu subsistere posset multitudo; Itur per Pamphiliam ad urbem Attaliam, Grasis subjectam: denique

Antiochiam, ubi Raymundus, Princeps Antiochiae, Wilhelmi Comitis Pictaviensis Frater, idémque Reginæ Patruus, cum Clero & populo Regioccurrit, & quo potest, honore Affinem ex-

cipit.

Erat Hierosolymitanum Francorum Regnum, alias à Godefrido Bouillionio erectum, in quatuor partitum Principatus. Primus erat Hierosolymitanus ab Austro. Alter Tripolitanus versus Septentrionem. Tertius Antiochenus, Tarsum usque Ciliciae extensus. Quartus Edessanus ultra Euphratem.

Horum Principum quisque, finium suorum proferendorum cupidus, Regis favoremsibi conciliare satagebat; quem in sinem Patriarcham Selymitanam mittebant, ut res

cujuslibet procuraret.

Inter hæc, verna appropinquant tempora. Cæsar videns, quod attrito exercitu res pro magnificentia gerere non posset, trajecto mari, consilii capiendi causa, Ptolemaidem, quam alii Accon vel Acram nominant, abit: sequuntur cum Galliarum Rege, & Balduino Solymitano Proceres utriusque regni omnes. Aderant autem ex parte Imperatoris Otto, Frisingensis Episc. Stephanus Metensis: Theodoricus, Comes Flandrias, ejusdémque Frater Henricus. Antistes Tullensis: Theorimus Teutonicus, Cardinalis Portuensis, Pontificis Legatus, qui eo toto itinere castra Cæsaris sectabatur: Henricus, Dux Bavariae:

Dux Welpho: Fridericus, Dux Sueviæ: Hermannus, Marchio Veronæ: Bertholdus, Comes ab Andechs: Wilhelmus, Sororius Imperatoris; Marchio Montiferrati: cujus Frater Amedeus, Taurinensis Marchio, graviter decumbens, eo anno in Insula Cypro diem supremum obiit.

Ex parte Galliarum Regis aderant cum Ludovico Rege Godefridus, Lingonensis Episcop.

Armulphus, Luxoviensis: Guido, Florentinus Cardinalis, Legatus Pontificius: Robertus, Comes Parisensis, Regis Frater: Henricus, Comes Trecensis, Gener Regis: Theodoricus, Comes Flandria, Balduini III. Solyma Re-

gis, Sororius.

Ex parte Regis Hierofolymæ aderant cum Balduino, ejusdémque Matre conregnante Patriarcha Solymitanus, Archiepiscopi omnes Palastina cum Suffraganeis. Raymundus, Magister Ordinis Hospitaliorum, quibus omnibus Ptolomaide in unum collectis, tractatum de promovendo Terra Sansta statu. Diversa erant út studia, ità partium consilia; in communi hoc statutum, ut Danascus, Syria minoris Metropolis, obsideatur, velut Urbs occupatu non difficilis.

Volunt, ut Balduimus, Solymæ Rex, copias fuas Urbi primum admoveat, & viam cæteris aperiat; & fi opus fit, huc fuas quoque copias Rex Galliarum in auxilium mittat: Imperator autem utrosque tueatur. Obsita

erat Urbs, fylvarum adinstar, pomæriis, muro, ob lapidum raritatem non nisi luteo, ad quinque tamen milliaria protenso: hunc dejicere nullius erat momenti, intra septapericula latebant, tum ob densitatem arborum, tum ob viarum angustias; accedit, quòd hostes magno numero anfractus viarum omnes obsederint, quin animadverterentur.

Sublatis tridui spatio his obstaculis, Urbem pulsant, proxime ad deditionem cogendam. Rebus in urbe desperatis, Graci, quibus obsidio incumbebat, velut ex ingenita persidia cum hoste paciscuntur; qua execranda malitia secit, ut Casar, reductis

copiis, iter in Germaniam repeteret.

Hæc fecunda fuit Christianorum ad recuperandam Terram Sanctam expeditio, omnium celeberrima, quæ ultra quadringenta numerabat armatorum millia, & hos inter centum quadraginta mille cataphractos. Et quanquam dimidio adhuc sæculo sacra bella fuerint continuata, nunquam tamen tam valida manu Orienti se infundebant.

# ANNUS 1149.

Antequam ex Oriente discederet Imperator, orationis causa, Solyman post festa Paschalia adivit, cum Ludovicus, Galliarum Rex jam hebdomadam sanctam ibidem transegisfet; advenienti extra Urbis portas occurrit Balduinus III. Rex Solyma, Patriarcha cum

universo Clero & populo, excipitur summis honoribus, & in Urbem introductus, in ædibus Templariorum divertit.

Cum per aliquot dies facra loca devote vifitaffet, per Sanariam, Galilæam, Ptolomai-

dem, unde venerat, est reversus.

Inde navi se committens, diversis itineribus cum Germanis Principibus ad sua rediit; Guelpho quidem Dux, quòd terras proprias in Italia haberet, iter in Apulian di-Fridericus, Sueviæ Dux, ad cognoscendum Imperii statum iter uno mense antevertit. Imperator, ut irritæ hujus expeditionis tædia mente excuteret, & fractas vires restauraret, Emmanuelem Comnenum, Gracorum Imperatorem, priùs invisendum duxit, & Navigio cum Henrico, Bojariæ Duce, in Thessaliam delatus, ibidem aliquanto tempore apud Affinem perstitit; quo tempore Henricus, Dux Austria, Casaris Frater, tunc viduus, Theodoram, Emmanuelis ex Fratre Neptem in secundam sibi conjugem desponsavit. Denique ambo navem cum suis ingresfi, & per mare Illyricum provecti, apud Polam in Istria applicuerunt. Inde Casar breviore vià usus, conscenso equo, lustratà obiter Aquileja, Salisburgum versus contendit; qua in urbe cum Pentecosten transegisset, Ratisbona celebrem Curiam coegit. Otto, Frif. lib. 1. de gestis Frid. cap. 59.

Ludovicus VII. Rex Galliæ per reliquum hujus anni in Palastina perstitit, quin aliquid memorià dignum fecisset; sequenti anno in Galliam cum Eleonora Conjuge reversus, mulierem conjugalis sidei dubiam, titulo propinquitatis, repudiavit, frustratus ità & Ducatu Aquitania, & Comitatu Pittaviensi, quorum illa hæres, altero se conjugio illigavit cum Henrico II. ex Duce Normannia, mox Angliæ Rege. Ab illo tempore res Christianorum in Oriente in dies in pejus vergit, Noradino, famosi à barbarie Sanguini, Principis Alepensis silio, bella contra Francos Principes, inter se collisos, persequente.

## A N N U S 1150. & 1151.

Ludovicus Rex, ad fila reversurus, apud Ptolemaidem navem conscendit, qua Calabriam versus provectus, incidit in Gracorum Piratarum naves, à quibus captus, Curfelium abducitur, Imperatori Emmanueli, dictam Urbem tunc obsidenti, sistendus; intervenit Rogerii Siculi Classis, Gracorum Provincias inimice pervagata, & captum Ludovicum liberat ea conditione, ut capti à Siculis Graci Gracis restituerentur.

Rex in Calabriam delatus, magnishonoribus à Rogerio est exceptus, nec minoribus ab Eugenio, Pontifice.

Idem Pontifex Legatos cum literis ad Conradum Imperatorem in Germaniam direxit, Pa-

ternos

ternos favores omnes testatus, quod tanta pro Ecclesia suscepenit, quamvis ex Gracorum perfidia conatus irriti fuerint. Literas hasce exhibet Otto Frisingensis lib. 1. de gestis Frid. cap. 61.

Sequenti anno Comadus, ad rebellium motus compescendos, Rhenum inferiorem adiit, & everso Castro Rhineck, Cochemium expugnavit; similes tumultus redux in Bojaria, proscripto Ottone, Comite Palatino, apud Kelbemium castigavit.

#### ANNUS 1152.

Cùm pacatam haberet totam Germaniam, unus supererat Rogerius Siculus, qui finium proferendorum cupidus, utrumque tum Gracorum, tum Latinorum vexabat Imperium: hujus inquieti Principis superbiam ut domaret, pro nova expeditione in Apuliam paranda, Banbergæ erat occupatus; & quia in animo etiam habebat, ante ineundum bel-Jum Siculum Augustalia Ornamenta de manu Eugenii Romæ accipere, huc pro Curia Principes invitaverat, qui pro Comitatu augendo in Italiam proficiscerentur. In eonegotio cum versaretur, optimus Imperator subito morbo corripitur; fama communis erat, Medicos Italos, quorum plures aderant, Rogerii ære corruptos, mortem ipfi per venenum procuraffe. Antequam moreretur, præterito filiolo unico, Friderico, Barbarossam ex Fratre Nepotem Principibus in Successorem eligendum commendavit, & traditis Imperii Insignibus, ejusdem Ducis tutelæ filium, Fridericum, commissi. His dispositis, sacris rite præmunitus, mortem magno animo excepit die 15. Feb. 1152.

Sepultus non Spiræ, non Magdeburgi, ut quidam fabulantur, non etiam juxta Patrem Laureaci, sive in Sueviæ monasterio Lorch, ut quidem vivens petièrat, sed Bambergæ juxta S. Henricum, Imperatorem, hoc ipso anno ab Eugenio III. Papa in fastos Sanctorum relatum. ut apertè testatur Otto Frising. Lib. 1. de gestis Friderici cap. 63. & Barbarossa in Diplomate apud Hossmannum in annal. Bamberg. pag. 125.

Quod Conradan maximè commendat, illud, est, quod Sedi Romana ne minimam litem unquam secerit circa Investituras, quin intimè etiam conjunctus fuerit Eugenio III. Papæ; potior ejus laus petenda est ex actis CC & ex vita S. Bernardi. Barenius Tem. XII. adan.

1152. tale refert ejus

# EPITAPHIUM.

Qui vestes geritis pretiosas, qui sine sine
Non profecturas accumulatis opes;
Discite, quam paucis opibus post sunera sitis
Contenti, saccus sufficit atque lapis.
Conradus jacet bic, qui tot Castella, tot Urbes
Possett, tumulo clauditur ipse brevi.
Mente

16 ١,

11/1

## 100 ) ISS ( 200 SYMBOLUM. CONRADI III.

Pauca cum aliis, tecum multa.

Titulus: Sermo moderatus & gravis.



# Lemma: Plùs ago, quàm resono. EPIGRAMMA.

Machina, qua varios fertur revoluta per orbes, Et notat, & certo tempore certa sonat. Nec minus observat, quid poscant tempora, prudens, Omnia non omni tempore dista probat.

1. Tom. VIII.

Mente DEI famulus, Princeps habitu: trabeatus

Exteriùs: vestis aspera subtùs erat.

## SYMBOLUM CONRADI III.

Pauca cum aliis, tecum multa.

Horologium, si bonum est, horis singulis, non nisi semel sonum edit, sed semper rectum, non plus, non minus, quàm oportet, indicando. Ad summum etiam quadrantes sono indicat, & si opus est, horam fortè obauditam repetit, toto tempore reliquo mutum; Internè tamen in continuo motu est, perpetua rotularum suarum revolutione occupatum; velut si diceret: Plus ago, quàm resono. Si ultra, quàm oportet, foràs loquitur, aut intùs justo ordine non versat suas rotulas, totum horologium nihil valet.

Hæc imago est hominis rectè loquentis, & multa tacitè animo volventis: qui priùs bene cogitat, quid & quantum loqui oporteat, unaque tempus opportunum loquendi observat, ne incautè multa proferat, & in verbo offendat.

Cum multa etiam horologia fua appensa habeant pondera, ut ordinate indicent tempora; ità corum omnium, qui recte loquun-

tur, omnis in pondere vox est, & serme prudentum gravis.

Aut nullam, aut omnem dabit bæc cum pondere vocem,

Quæ strepit aptatis machina mota roiis. Nec sua, Vir prudens, promet sine pondere verba.

Dum cupiet mentis pandere sensa sua.

Taciturnitas est virtus sermonis moderatrix, quâ decenter, & tempestivè sermonem inhibemus, ne, cùm silendum est, loquamur; aut sileamus, cùm respondendum.

Eo tempore autem, quo filemus, ratio concipere & meditari debet, quid proferendum judicet, ut verba non in ore, fed in corde concepta & nata videantur.

Virtutem primam esse puta, compescere linguam, Proximus ille DEO, qui scit ratione tacere.

Taciturnitas, ajebat Valerius Maximus, est optimum, tutissimum que rerum administrandarum vinculum. Ardua est hæc virtus, ut ne sapienti quidem facile sit, tacere; quia sapientis est, in loco tacere, & in loco loqui.

Est tempus, quando nihil: est tempus, quando aliquid:

Nullum autem est tempus, quando omnia dicas.

Magnæ

Magnæ stulttiæ est, quovis loco, quibusvis de rebus, apud quosvis loqui, ignotis præsertim de rebus, ac parùm cognitis, aut supervacaneis ineptè ac intempestive garrire.

Qui vulgi sermones captat, & facile vendit, timere debet, ne incipiat, novus au-

tbor haberi.

In conversatione ratio cumprimis habenda est Personarum, deinde rerum, tum etiam loci, ac temporis; Personarum quidem, an hæ superiores sint, an æquales, an inferiores: an serii, an saceti: an familiares, am indifferentes: an docti, an illiterati: an Viri, an fæminæ; pro varia hominum conditione sermo pariter est variandus, juxta illud:

Navita de ventis, de tauris narrat arator. Hinc proverbium est:

Coram rudibus poema ne canito.

Cum familiaribus & probatis amicis loquilicet ex voluntate, hoc est, quin multareste, xione verba pensentur; cum cateris loquendum ex intellectu, hoc est, ut verba bis pritis veniant ad limam, quam semel ad linguam.

Cum amicis monebat Thales, ità loquendum est, ut sermo nos in jus non vocet; cum inimicis & obtrectatoribus aut parcè admodum,

aut non omnino.

Magni suvii, & profundi, qui fundum dissimulant, venerationi sunt & formidini; ità Viri graves, & tacitumi: rivulum susur.

rantem, ubi terra & lapides eminent, quelibet bellua turbat: Idem Loquaculis evenit.

Qui multa faminis, & loquacibus concredit, arcana sua in ventos dispergit; imò crescit sama eundo. Sermo, quando apud unum manet, secretus est; ubi ad alterum transièrit, spargitur. Hinc illud de secreto enigma:

Est, quod uni parum, duobus satis, tribus nimium videtur.

Scilicet arcanum uni notum & refervatum, parum videtur; alteri communicatum satis est,; tertio communicatum jam nimium, quia periculosum, ne ulterius propaletur.

Si cum fapientibus fermo habendus est, inquit S. Isidorus, maneat in verbis mensura, in sermone statera; semper verba tua sint moderata; modum loquendi ne transeas. Plus dilige audire, quam dicere: plus ausculture, quam loqui.

Hanc ob causam natura binas homini au-

res dedit, linguam unam.

Cum conversaris, plus audi, pauca loquaris, Hinc aures geminæ, lingua sed una tibi.

Socrates hanc regulam præscribit: Duo, inquit, loquendi tempora constitue: alterum de rebus tibi planè cognitis, alterum de iis, quæ necessarió sunt dicenda, in quibus solis silentio præstat oratio; in aliis verò tacere satius est, quam loqui.

Eccle-

Ecclesiastici cap. 20. v. 5. Est tacens, qui invenitur sapiens, & est odibilis, qui procax est ad loquendum. Est tacens, non babens sensuan loquelle; & est tacens, sciens tempus aptum: primus nescit respondere, aiter novit sapienter in tempore respondere.

Etversu7. Homo sapiens, inquit, tacebitusque ad tempus; lascivus autem, & imprudens non

servabiant tempus.

Nobile lingua bonum, si fari in tempore novit; Nobile lingua malum, si fari in tempore nescit.

Pythagoras à quodam interrogatus, quomodo in sapientum discipulorum numerum adscribi possit, respondit:

Si serves silentium, donec loqui sit necessarium. Si nihil dixeris, nisi quod bene sciveris.

Si feceris optima, & locutus fueris paucisfana.

Silentium signum est sapientiæ, loquacitas stultitæ; ne sestines respondere, donec

finis lit interrogandi.

Cum autem mens sit fons orationis, recte monet Zeno, ut, antequam sermonem proferas, linguam in mentem intingas, ac proinde prius cogites, quam loquaris; nec committas, ut lingua mentem præcurrat; detentandum enim illud hominum genus, qual plus palato, quam corde sapit.

Temerè ergo ne effutias, quidquid in buccam venit, aut inter labia & dentes nasciturs ram Jaro j. Id am<mark>as agendi . Franç</mark>iis 1902 p.

to dependente. Encenam canaria dicidia.

Antida estaria com informa a refiere ad
monto esta del Paul Anologica Causa 4 Serconoce de la continua.

Herrican Angl. has abilervan vultin loquendo regulas:

Cuid se sucque Tro. F Cui dicas, l'eperi-

Precontatoren fresto and garmins idenest: No retinest patule commisse ideiter aures: He force on from valut irrevocabile verbana.

Addo aliad monitum Senecæ:

Morm filers, qued voles, prius tace.

Item illud, quod Seneca in Epift. refert de l'hilosopho. Crass adolescentem secrete nubulantem videns: quid, ait, solus agis? Culadolescens: mecum loquor. Tunc Crates: Carr. A diligenter attende, ne cum bomine nequem loquor.

Secum enim tanquam cum homine malo loquitur, qui vel iratus occulte vindictam in sulmo coquit, aut qui invidia laborans, flecesm proximo parat. Amorofi contemplantes palling cum homine nequam intus loquimum. Superbus stultis ideis occupatum

Quemodo Vir Religiotis in loquendo & theendo debeat elle comparatus, tradit Cor-

nelius à Lapide ex similitudine ab avibus petità:

Esto, inquit, turtur in Oratorio, ut jugiter gemas :

Philomela in Choro, ut suaviter & devote canas:
Pelicanus in Capitulo, ut te ipsiun rostro sodices.
Pavo in dormitorio, ut graviter & quiete incedas:
Grus in locutorio, ut dicenda bene expendas:
Aquila in studio, ut oculos mentis intendas:
Columba in itinere, ut letta mediteris:
Accipiter in pradicatione, ut Christo pradam
rapias:

Posser in refectorio, ut communia comedas.

Tempus loquendi, & tempus tacendi Salomon ità explicat Ecclesiastici 27. v. 13. dicens: in medio Insensatorian serva verbum tempori: in medio autem cogitantium assiduus esto! Hoc est, tacendi tempus est, cum inter stultos conversaris; loquendi tempus est in consortio Sapientum.

Et cap. 4. v. 28. monet: Neretineas verbam in tempore salutis! videlicet, si quo verbo poteris alterius saluti consulere, corrige suaviter peccantem, doce errantem, juva consilio consilii inopem.

Contrà in fecretis servandis cura cuilibet lit præcipua, iis maxime, qui ex natura candidi sunt.

Lilium inter omnes flores candore præstat, k paucula habet folia: si unum folium solviur, cætera mox omnia simul pandentur, ut L cor

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. 7E(u.

cor & fundum inspicere possis. Rosa verò centum foliis, arctè complicatis, involuta est, eadémque tardè laxat & aperit: imò si propè jam aperta creditur, fundum adhuc minoribus foliis tegit & occultat. Hinc taciturnitatis symbolum Rosa est, candidi & aperti animi Lilium.

Habet tamen lilium istud sibi proprium, quod proximum maturitati solia sua prius non explicet, nec inspiciendum se rose exhibeat, quam ipsa integrè patescat, velut

fi diceret rosa lilium:

Ni bene tu pateas, ego labia clausa tenebo: Si bene tu pateas, intima pando tibi.

Olim rosam in conaculis suprà mense verticem lacunaribus assixam voluerunt, tanquam silentii indicem; unde proverbium

emanavit: Hæc sub rosa dicta sint.

Non abs re Natura cor hominis in intimum pectoris penetrale abdidit; ne tamen exeo, quod cor ità sit occultum, & sine teste intus agat, aliquid contra rectam rationem committat, provida Natura homini una indidit colorem sanguineum, seu verecundiam, qua frontem succendat. & rei cordis delictum foris maniseste, si fortè os aliter loqueretur, quam cor intus cogitaret; videmus enim sepe sepius hominem ingenuum rubore aliquo in vultu suffundi, si mendax deprehendatur, aut contra honestatem aliquid commiss. A contrario de prostibulo dicitur,

quod omnem verecundiam exuit: frons mere-

· tricis est; nescit erubescere.

In corde servanda sunt arcana consilia de secreta, cavendúmque, ne ullo modo foris se prodant; quamvis enim cor ipsum in abdito latest, sape tamen ex solo arteriarum motu instruitates ejus ac morbi dignosoum tur.

Caylo, confiliorum DEO, Romani templa olim vel in luco, vel flibterranea specu exstruxerunt, ubi intima confilia cuderentur, multi unquam prodenda; sidque non absque gravi causa, ut ex sequenti patebit:

Ques latet absomflis? Consus. Cur sempla te-

**TURKUT** 

Sylvis? consulitur, confiliumque latet.

Ardya tunc vobis, Reges! felicia tedent,

Adjust clus Confi, confiliumque latet.

Sacum ejusmodi templum dixeris cojusque prudentis & taciturni animum; quæenim ibi tractat, velut in obscuro luco sunt recondita, nulli antè tempus prodenda; sed & secreta, quæ tali committuntur, in ipso profundè jacent sepulta juxta illud Heratii lib. epist. 18.

Arcanum neque tu scrutaberis illius unquamy Commissimque teges & vino tortus & ird.

Quid apes in alveario faciant, dum mells conficient, nulli patet, etiamfi ex vitro pel·lucido confectum foret alveare; antequam enim apes mellificant, totum prius alveare intes

intus oblinunt. Quid Taciturnus intra se agat.

aut servet, nulla arte explorabis.

Philesophus apud Laertium lib. 1. cap. 1.. rogatus, quid in vita foret difficillimum, respondit: tacere non dicenda. Iterum rogatus, quis arcanum sermonem corde retinere posfet, reposuit: qui carbonem quoque ignitum linguá retinere valeat.

Excelluit, si quis alius, in taciturnitate maximus Sæculi nostri Heros, Princeps Eugenius, ex Ducibus Sabaudia, & quanta intùs animo volverit, nunquam antè, quàm consilia sua

opere executus effet, patuit.

Mensæ cum assideret, adstare sibi voluit etiam subofficiales, data singulia facultate liberrime dicendi, quæ ipfi vel vidifsent. aut experti fuissent, aut quid etiam ipsi circa negotia militaria judicarent.

Audivit ipse in silentio omnia, respondit

pauca, perpendit tacitè plurima.

Et cam primum capisset memoratus Princeps facratioribus confiliis in bello Turcico præcedentis Sæculi adhiberi, atque advertisset, Secretiora omnia hostibus Christiani Nominis proditione communicari, author fuit primis militiæ Ducibus, ut ea, quæ seriò fieri vellent, proditionis vitandæ causa, nunquam in pleno Senatu deciderent; sed alia confilia. tum ad hostes, tum ad ipsos proditores decipiendos, tunc simularent.

In Belgham postea sub initium hujus Sæcun profectus, ut mititie præesset, cum in tranfituElectorem Moguntinum adiiflet, erat unus quis ex Viris illustribus, qui familiarius ex. Duce percontaretur, ecquam ille Urbem in Belgie primum eo anno oblidere, in animo haberet ? Cui Dux : An certa silentii fides? certifints: reposuit alter. Et meum mibi secresum iff; quod perinde reticere scio, subject Eugenius, itaque responsum elusit.

Insipiens linguam laxat, sapiensque refranas, Quis minor, aut major, quam tacuisse, labor? Apud Erasmum Roterodamian lib. 8. Apopht. Demostbenes hanc Arrani observationem non parum fibi duxit gloriofam. Cum effet, qui oris graveolentiam ipsi in faciem exprobra-ret, subridens respondit. Non est, quid mirerie tom gravem in me balitum, multa enim oc. culta in ere meo ac peltore computruerunt. Solent enim res in occulto diu servatæ computrefçere.

Sub eadem fimilitudine secreti observationem commendat Ecolesiasticus cap. 19. 4 10. dicens: Audisti verbum adversits proximum tum? commoriatur in te, fidens, quoniam non in dirumpet.

XXI. Fridericus L cognomento Barbaroffa, vel Anobarbus, imperavit ab anno 11/2. ad 1190.

Ea in expeditione Asiatica generosa indolis & magnæ virtutis specimina nuper dedit juvenis Fridericus, Suevorum Dux, ut non dubitarent Principes, illum in Patrui Successorem eligere, quem Conradus moriens præ Filio dignum Imperio judicarat ac commendarat. Congregati ergo Francosurti Proceres unanimi judicio Fridericum in Imperatorem

elegerunt, die 5. Martii.

Electione peracta novum Regen Navigio deducunt ad Ubiorum oppidum, tunc villam Regiam, Sintzig, locum ex antiquo famofum, quod, Gelenio teste, in Sacrario de magnitudine Colonia, ibi contigerit apparitio signi calestis, quando Constantinus Magnus, contra Maxentium in Italia pugnaturus, exercitum adverso Rheno adduxit ex Britannia; undeloco etiam nomen adhæsit, ut ex castesti signo Sintzig, sive santum Signam appellaretur.

Inde conscensis equis itum Aquisgramam, ubi Rex novus ab Arnoldo Coloniensi die nona ejusdem mensis, quæ fuit Dominica Letare, unctus, &in sede Caroli Magni est collocatus.

Mittuntur Romam Legati, Hillinus, Antistes Frevirensis, & Eberhardus Bambergensis, qui nuntium de electione ad Eugenium III. deserrent.

Contendebant tunc pro Dania corona duo propinqui Petrus Sueno & Canatus, litis arbitrum postulantes Imperatorem; Pridericus à partibus Rheni in Saxoniam prosectus,

Curiâ

Curia apud Merseburgum convocata, causam ità decidit, ut Canuto aliquas Dania Provincias, Petro Regnum traditione gladii affereret; differebant enim in hoc Regalium tradendorum ritus, ut Regna per gladium porrectum, Ducatus vel Principatus per vexillum conferrentur. Regio honore accepto, jurat Petrus fidelitatem Friderico; & in fignum subjectionis in eadem Urbe, cum Cæfar in folempitatePentecostali coronatus in templum procederet, ipse diademate redimitus. Carfaris gladium præfert. Otto Frising. lib 2. de gestis Frid. cap. 1. 3. 5. Alteram litem movebat Henricus Leo, Dux Saxoniæ, pro Ducatu Bavariæ, qui nuper sibi ademptus, ad Marchiones Austria à Conrado III. Rege fuerat translatus. Hanc ità mense Octobri decidit Fridericus Wirceburgi, ut Henricus Marchio restituat Bojariam Leoni, & Leo de Bavaria cedat Henrico illam portionem Ducatús, quæ hodie nomen habet Superioris Austria, usque ad fluvium Anasum, quam terram cum Austria Henricus Marchio. jam Ducis nomine possideat, de potestate Bojorum absolutus.

Huc superveniunt exules Apuli, à Rogerio Siculo bonis exuti, & supplices vindictam de Tyranno poscunt: spondet Fridericus expeditionem Italicam, ultra biennium non differendam. Frising. lib. cit. c. 7.

ANNUS 1153.

Sub Paschate Bambergæ cum ageret Impe-

rator, veniunt duo Cardinales, Legati Pontificii, cum potestate deponendi nonnullos Episcopos, & nominatim Henricum Moguntinum, à Canonicis Metropolitanis apud Sedem Romanam accusatum. Pergit cum Legatis Fridericus Wormatiam: accitur Moguntid Henricus, & in vicina villa Neubusen deponitur; incertum, jure an injuria, mortuus eodem anno Embecca in Saxonia. Dodechin. Frising. 1. 2. c. 9. Idem ne eveniret Antistiti Magdeburgensi, Principes prohibuerunt.

Hoc ipso anno repudiata, titulo propinquitatis, Adelheidis Regina, Theobaldi, Voburgici Marchionis filia, haud multo antè, cum

dote Egrensis Urbis, à Friderico ducta.

# ANNUS 1154. ad 1155.

Vertente anno, cùm summa pace sloreret Germania, pro compescendis Italia motibio, collecto apud Augustam exercitu, sub Autumnum Lombardiam per vallem Tridentinam ingreditur, & Castris apud Placentiam positis, ad singulas Lombardia Urbes Legatos mittit, tum ut novo Regi consueta munera ferant, tum ut, qui Feuda Regalia habent, hic tanquam Vasalli compareant.

Detrectant obedientiam Mediolanenses cum finitimis Urbibus, jam antè conati paulatim se subducere de potestate Imperatoris. Rex justà irà provocatus, machinis admotis, Mediolanum obsidet, muros deijcit; Tertonam sun-

ditù

ditus evertit; Laudam item Pompejam, vulgo Lodi. Astam, quod Cives Marchioni Montferratensi, à Casare constituto, rebelles se exhibuissent, igni & direptioni dedit. Eadem de causa Spoletum centum turribus munitum, occupatum, eversum & direptioni datum. Veronenses, quod transitum negarint, cass, & duodecim in surcam acti. Ursb. in Chronico. Frising. lib. 2. c. 15. Ugbellus T. 3. Italia sacra pag. 866.

Hâc vi sub potestatem coastà Lombardia, Rex coronatur primum Lombardia Dominicà jubilate apud Ticinum anno 1155. & mox Roma Imperator ab Urbano IV. die 18. Junii, postquam à suis persuasus esset, quod primum abnuebat, ut Pontifici, Prædecessorum more, officium Stratoris exhiberet, quod in eo consistebat, ut Pontifici in equo adventanti obvius, stapedem prius teneret, quam osculum reciperet. Dodechin. Card. de Aragonia in vita Urbani IV.

Turbârunt hanc solemnitatem Romani; quo tempore enim Fridericus Augustalia ad S. Petrum recepit, Romani Senatores, cum populo in Capitolio congregati, seditionem commovent, quòd Coronatio citra prævium eorum consensum sit peracta; accurrunt catervatim Tumultuosi versus Vaticanum, sit pugna duplex inter Teutonicos & Romanos: altera ad Castrum Crescensii, vel ut hodiè vocant, apud Castellum S. Angeli: altera ad Tyberim; utraque

que à meridie in seram noctem protracta: casi ex Romanis, vel mersi pene mille, capti ducenti, sauciati innumeri, cæteri in sugam versi: ex Teutonicis occisus unus, unus item captus. Otto Frising. l. 2. de gestis Frid. c. 22. Alterà à Coronatione die Cæsar ad Castra rediit, & Apulis per Legatos in sidem receptis, æstivi caloris impatiens, exercitum diversis itineribus in Germaniam remisit.

### ANNUS 1156.

Decifa est hocanno causa repudiate Uxoris, Adelbeidis Voburgice, in favorem Friderici Imperatoris ab Hermanno, Episcopo Constantiensi: an justè, multi dubitarunt; rati, Fridericum solutionem matrimonii ursisse potius, ut ducere posset Beatricem, Buagundici Comitatas, quem Liberum dicunt, hæredem; quam eodem anno solemnibus nuptiis Wirceburgt sibi sociavit, Adelbeide etiam ad aliud connubium cum Diethone, Comite Ravensburgico-Andeccensi, transeunte.

Obiit hoc anno Hermannes, Comes Palatinus Rheni, dictus de Staleck à Castro hujus nominis prope Bingam, ubi resedit: quia prolem non reliquit ex Gertrude, Marchionissa Misnensi, Imperator vacantem Comitatum contulit Fratri suo Conrado, qui Heidelberga residens, Urbi illi initia dedit. ANNUS 1157.

Accidit per hos dies, ut Archi - Episcosus, non Londinensis, ùt quidam perperam
scribunt, sed Lundensis Sueciæ, Roma reversus, ab impiis quibusdam in Germania suis
rebus spoliaretur; & multa indigna perpessius, in carcere detineretur, quin grande hoc
nesas ullo supplicio vindicaret Fridericus Imperator; quam ob rem mittuntur ab Hadriano IV. duo Cardinales Presbyteri Rolandus,
mox Papa sub nomine Alexandri III. S. R. E.
Cancellarus, & Bernardus, qui Casari hanc
suam negligentiam exprobrent, & literas
Apostolicas exhibeant.

Continebat hæc epistola, quæinter cæteres hujus Pontificis ordine secunda est, inter

alia hæc verba:

Debes, Gloriosissime Fili, ante oculos mentis reducere, quam gratanter, & quam jucunde alio anno Mater tua sacrosancta Romana Ecclesia te susceperit, quanta cordis affectione tractaverit, quantam tibi Dignitatis plentiudinem contulerit & honoris: & qualiter Iniperialis Insigne Coronæ libentissime conferens, benignissimo gremio suo tuæ sublimitatis apicem studuerit conforère.

Lectis literis excanduit Imperator, ratus Pontificem per citata verba voluisse indicare, quod ipsi imperium Romanum, tanquam Reudum exabsoluta Pontificis potessate depen-

dens, beneficiario titulo, contulerit.

Quin eò processit ira, ut Osto, Comes Palatinus de Wittelsbach, gladio propè exerto, uni ex Cardinalibus mortem intentaret; ut Rade-

vicus notat cap. 10.

Placant exulceratum Cafaris animum altere Pontificis Adriani litetæ, quibus explicat, fe per vocabulum, beneficium, non intellexisse titulum aliquem beneficiarium, vel Fendum, sed bonum aliqued factum, quale fuit solennis Cozonatio, suis manibus facta. Hæc prima semina fuerunt diuturnæ discordiæ, quæ fuit inter Fridericum & Alexandrum III. Adriani Successorem.

Sub idem tempus exul vagabatur Ladislaus cum Gertrude Conjuge, S. Leopoldi, Austria Marchionis filià, à Boleslao & Gasmiro Fratrio bus Ducatu Polonia spoliatus; quem suum Assinem ut Ducatui restitueret Fridericus, in Silesiam, que pars precipua Polonia tunc erat, exercitum induxit, eòque Fratres seditiosos compulit, ut Ladislao Ducatum redderent, & Sub tributo annuo sidelitatem Easar sponderent. Radevicus cap. 5. Haud multo post tempore Ladislaum, Bubemia Ducem, Ratisbona: Regem creavit. Ilam cap. 13.

### ANNUS 1158. ad 1159.

Vertente anno, ad partes inferioris Rhemi devectus, Neomagense & Ingelbeimense Palatia, à Carolo Magno quondam extructa, sed vetustate collapsa, restauravit, & novum condidit.

didit, quod Cafaris Lauram, Ransers Lauter

appellavit. Radevic. lib. 1. c. 14.

Sub hæc Mediolanenses, ad genium reversi, novam seditionem commovent; horum fastum ut frangeret Imperator, alteram expeditionem in Italiam parat, & cum centum Germanerum millibus Urbem obsidet. Erant in exercitu præcipui Germania Principes, videlicet, Bobemia & Dania Reges, Fridericus, Dux Saeoia, Henricus Austria; Conradus de Dachau Dalmatia, Bertheldus Zehringia, Ulricus Carinthia, Conradus, Comes Palatinus Rheni & c.

Denique cogente fame, & peste per Urbem graffante supplices facti, interveniente Ladislao Bobemie Rege, sub his conditionibus

in gratiam funt recepti;

najorem omnes testentur. 2. Ut in pænam Gæsæri pendant novem millia marcaram argent!

3. Eidem Palatium in Urbe exstruant, & Legatos misses, pro jure dicundo ibidem audiant.

Radevicus Frising. Canon. lib. 1. de gestis Fridevici cap: 25. & seq. Interhæe moritur Anselmus, Antistes Ravennatens; Cæsar Adriano confirmandum proponit Guidonem, canonice & Clero electum: negat Pontisex confirmationem; quam ob causam lis resuscitatur: amplius accenditur tum minaci hujus Pontiscis epistola, quæ ordine sexta est, tum intentata propter repudiatam legitimam conjugem excommunicatione; quamvis hoc summen

mors Adriani interveniens impediverit. Dodechin, in appendice. Atta CC. Hard. T. 6. part. 2

Supervenit Schisma. Pars Cardinalium eligit Ralandum sub nomine Alexandri III. 7. Sept. 1759. Pars altera Octavianum sub nomine Vitoris III. die 4. Octob. ejusdem anni. Uterque à suis solenniter recipitur.

#### ANNUS 1160.

Fridericus Imperator, tunc Pavia agens, ad litem terminandam illuc utrumque vocat; cui ordinationi cum Alexander, Papa legitimus, non pareret, iratus Fridericus in partes Victoris inclinat, sua auctoritate Conciliabulum indicit Pavia 1160. ità præsentes quinquaginta Episcopos, & innumeros Abbates affatus: Meum est, Concilium tugene, exemplo Constantini, Theodossi, Caroli Magni & Ottonic; vestrum est ran decidere, qua vobis data est patestas judicando. His dictis, abiit ex Concilio. Ostavianus, tunc præsens, Patronos nactus, confirmatur.

Subscribunt huic Conciliabulo interalios
Peregrinus, Aquilejensis Patriarcha cum suis

Suffragancis.

Arnoldus Moguntinus cum 14. Suffrag.

Artuicus Bremensis, Hillinus Trevirensis, Reinaldus Coloniensis, Wigmannus Magdeburgensis, Guido Ravennatensis, Vesuntinus, Arelatensis, Lugdunensis, Viennensis, Archi-Episcopi, cum mis singuli Sustraganeis, Henricus II. Ren Anglia

Angita confensit per literas & Legatos, Roz.
Bebemia præsens, Rex Danie præsens.

Universi ferè Principes Romani Imperii, tum Tentonici, tum Italici, tam intra, quam extra Urbem huc Conciliabulo interfuerunt &

subscripterunt.

•

Schiftate ità prædominante, Alexander III. Papa legitimus, migravit in Gallias, ubi coatto anno 1163. apud Turmes Concilio, Anttipapam Victorem excommunicavit cum Fautoribus Schifmaticis.

Anno 1164 moritur Luca Antipapa Vitior III. substituitur alius Antipapa Guido de Crema, sub nomine Paschalts III. quem Pridericus Imperator, habito desuper Wirteladgi 1166. Conciliabulo, confirmat contra Alexandrum III.

Anno 1168. in Concilio Latermenfi lub Alexandro III. rurium excommunicatur Fridericus, de per l'ententiam lupperio privaturi Quo audito, Itali ab eo discedentes reædificarunt Mediolamm, pulis Schismaticis, reflituerunt Episcopos Orthodoxos, de Apoftolica Sedi umanimiter adhæserunt. Attabigus Convisii.

Anno 1167. Mortuo Roma ex Gangrana; mense Augusto, Guidone Cremensi, sive Antipapa Pascholi, alius Pseudo-Papa eodem mense sufficitur, Cardinalis Joannes de Struma sub nomine Calixti, qui à Friderico post factam Venetiis cum Alexandro reconciliationem desertus,

COM.

cum videret, quod pars Alexandro addicta tam Roma, quam per Italiam prævaleat, pedibus Alexandri anno 1176. advolutus, Schismati renuntiavit, Tusculi anno 1178. defunctus.

ANNUS 1161. ad 1162.

Vix in Germaniam reversus erat Imperator, jam secundò de Mediolanensibus triumphator: illi pactorum obliti, tertiam seditionem excitant, & restauratis viribus nova bella parant; contracto ergò numeroso exercitu, Fridericus Mediolanum rursus obsidet, eavi, ut muris undequaque dejectis, viam in Urbem nactus, domos omnes solo æquaverit, tribus Basilicis exceptis, illà S. Ambrosii, alterà S. Mariæ, & tertià S. Mauriti: Cives rebelles ære spoliati, per alias Lombardiæ urbes cum familiis sunt relegati.

Santtorum trium Regum corpora, olim ex Rerside Constantinopolim, & inde paucis retrò annis Mediolaman translata, atque in Suburbano Augustissimo S. Eustorgii Monasterio recondita, & novissime metu hostium in Urbem reducta, post captam Urbem Reinoldo Coloniensi Archi-Episcopo a Casare donata, intribus loculis Coloniam translata, ibidem in summo Divi Petri templo sunt recondita.

Ferunt quidem, eadem corpora falva mansisse Mediclanersibus, quòd aliis facris corporibus in tempore suppositis, illa in tuto collocarint; sed fabula nullam sidem mere-

tur, ut docté demonstat Maratorius in discursu de varia sanctorum Corporum & Reliquiarum permutatione.

Similiter explodenda illa Alberti Cranzii fabula, de causa excidii Urbis Mediolanensis,

quam ità refert:

Cùm Cæsar Fridericus anno 1160. Mediolamam obsedisset, & Urbem sub pactis conditionibus occupats, Beatrix Regina, marito alibi occupato, Urbis videndæ cupida, Madiolamam est ingressa; qua visa, convolat undequaque populus, & intersibilos, atque alia ludibria eam inverso corporis situ imponunt asinæ, data in manus, fræni loco, cauda animalis; sic circumducunt per omnes Urbis plateas, intersecto, quod secum habebat, militum præsidio; post longam ludisicationem ipsam tandem cum asina ex urbe dimittunt.

Tantis opprobriis saturata Regina, maritum adit, de injuriis conqueritur, & vindi-

ctam petit.

Cefar in ultionem sceleris, urbem iterum obsidet, & tandem 3. Martii 1162. capit, atque, ut omnem ejus memoriam deleret, jubet eversis ædibus urbem velut agrum aratris sulcari, & terram sale conspergi.

Cives, qui fugâ dilabi non poterant, ad unum omnes trucidati, iis exceptis, qui pro iervandâ vitâ malucrunt probrosam hanc conditionem acceptare, & aperto ore Ster-

cora ex afinæ ano excipere.

Ė

Tom, VIII. P. Conradi Hertenberger Sec. FEfu.

Et illud Inane commentum est, quod musti Scriptores reserunt, volentes, his temporibus ex Italia à Barbarossa in Germaniam translatos esse Zolleranos & Badenses, qui Principibus hisce familiis authores fuissent; causam huic errori dedit, quòd Friderious Imperator, Hermannum, Badensem Marchionem, tunc Marchiae etiam Veronensi præsecerit, cumilla adhuc de Imperio esset. Cæterum abunde constat, Badenses genus duxisse ex Nobilissima Zehringensum stirpe, & Zolleranos, ità dictos à Castro Hobenzollern circa Tübingam, jam multis retro Sæculis per Sueviam storuisse.

# ANNUS 1163.

Barbarossa ex tertio bello Italico in Germaniam redux, severa ultione animadvertit in facrilegos parricidas Moguntinos, qui anno 1160. Arnoldim, Archi-Episcopum suum, crudeli

mortis genere trucidârunt.

Erat Arnoldus Patriâ Mogonus, genere nobilis, eo loco natus, qui tunc extra Urbis mænia Seleboven, modo intra muros circa Parochiam S. Ignatii, auf dem Graben, nominatur: apud Henricum, in Cathedra Prædecessorem, eâ gratia valuit, ut & Præposituram S. Petri ipsi contulerit, & eundem ad majoris Ecclesia Præposituram promoverit, Camerariam insuper Urbis Moguntinæ instituerit, & ab intimis Secretis habuerit. Tot titulis, suo Principi Henrico obstrictus, Roman mittitur,

pro taenda Henrici causa; cum enim urgeret disciplinam in Clero, & justitiam in foro, capit pluribus esse exosus adeo, ut eum tanquam hominem inutilem, & tanta Sede indig.

num, ad Curiam Romanam deferrent.

Hacopportunitate male usus Arnoldus, ut totus erat in pecuniis congerendis, ære corrupitaliquot Cardinales, & insimulato inique Henrico, id effecit, ut Legati, quos Papa projudicanda hac causa in Germaniam miserat, amoto Henrico, Arnoldum anno 1153. in sa-

cra Sede substituerint.

Arnoldus ab Imperatore, dissimulatainiquitate causæ, Regalibus investitus, solenniter à Mogonis est susceptus, & aliquanto temporélæta initia habuit, sed magna civium dissensio mox amarulenta reddidit, quæ, dum hi partes desuncti Henrici, illi partes Arnoldi tuerentur, adeò exarsit, ut gladiis, sustibus, contis & lanceis sæpe inter se congressi, mutuis se cædibus cruentarent.

In ea dissensione non fecerat Arnoldus, quod erat Episcopi, ut partes amicè componeret; sed fautores suos usque adeò sovebat, uthi majore Monasterio occupato, eo munimine contra adversarios uterentur. Nec stett malum solum intra muros; utraque pars auxiliis vel Comitum, vel Nobilium sort questitis sese roboravit.

Accidit interea, ut Arnoldus Imperatorem in Italiam secutus, aliquo ibi tempore sub-M 2 sisteret; fisteret; indereversus, cum sorte in Monasterium S. Janibi, quod extra Urbem tunc
erat, se reciperet, conglobata adversariorum agmina eò, ipso sesto Nativitati S. Joannis
Baptista sacro, involant, & ignibus undequaque suppositis Arnoldum de turri, unde
furiosum populum deprecabundus sub habitu monastico dehortabatur, deorsum raptum,
alio gladium in collum vibrante, alio caput
diffindente, aliis sustibus, contis, ac lapidibus eum impetentibus, crudeli mortis genere trucidarunt.

Truncum corpus, vestibus omnibus exspoliatum, in sterquilinium abjectum, & a vilissimo popello per triduum ludibrio habitum,
denique à Canonicis B. Virginis ad gradus noctu clam sublatum, in Choro ejusdem Esclesiæ
est humatum.

Anno post patratum parricidium tertio Imperator ex bello Italico reversus, rejudicata, sontibus majorem partem fuga dilapsis, alios capitali supplicio damnavit; civitatem juribus omnibus, libertate ac privilegiis privavit; plebs perpetuæ infamiæ notamultata, urbs ipsa dejectis turribus, & muris eversis, canibus & lupis pervia facta. Hæc ferè Conradus synchronus, incertæ Sedis Episcopus, in Chronico Moguntino apud Urstitium pag. 571. & seq.

Dodechinus, breviùs Ligurinus de laudibus Friderici rem describit in carmine, dicens:

Tierribus

. Turribus bæc eadem (Moguntia) quondam murisque superba.

Pæne fuit toto Sedes notissima Regno,
Donec ob infandum, detestandúmque furorem
Strata luit meritas, occiso Præside, pænas,
Inde ruinosis, desormis, & horrida, muris
Testatur justas offensi Principis iras.

# ANNUS 1164. in 1165.

A cæde Arnoldi sufficitur ab Imperatore Conradus ex Comitibus de Wittelsbach, frater Otionis Baveriæ Ducis, contra Rudolphian Zebringensem; moxiterum Sede pulsus ab eodem Imperatore, quod spreto Victore Antipapa, adhæreret Alexandre; dignus, qui ab ipso Alexandro Roma Moguntinensis Archi - Episcopus consecraretur, & insuper Cardinalis Sabinensis crearetur, ut habent Chron. Reichersberg. ad 1165. & Conradus Episc. in Chron. Mogunt. loc. cit. Mortuo sub hac tempora Vi-Etore Antipapa Schisma contra Alexandrum prosequitur Fridericus, tuendo Paschalem Pseudo-Pontificem, quocum anno 1165. Aquisgraman profectus. Author illi fuit, ut in Natali Domini Corpus Caroli Magni, tumbæ argenteæ inclusum, è tumulo veteri marmoreo, ubi per annos 352. quievit, levaret, atque in Mediam Basilicam, spectante totà Curià, transportaret.

Hæc Canonizatio, à Pontifice non legitimo acta, quanquam ab Ecclefia Romana nunquam

fuerit recepta, à nullo tamen Pontifice legitimo fuit irrita declarata, seu tacità permissione ità tolerata, ut Carolus pro Sancto, in ista Ecclesia, coleretur; unde venit, ut postea ejus cultus per alias etiam Belgii & Germania Ecclesias fuerit propagatus. Bannius

ad annum 814.

Prosper Cardinalis de Lambertinis de Servorum DEI beatificatione & beatorum Canonizatione lib. 4. tap. 9. man. 4. pag. 72. ait, Carolum dici posse tantum beatificatum, & hæc quidem sententia retinenda videtur; quidquidenim set de concessione facta ab illegitimo Pontisse, tot subsequentes legitimi Pontisses prædicam concessionem sciverunt, minime autem improbarunt, sed per tolerantiam admisserunt; quibus si addatur longissimi temperiis observantia, nihil deesse videtur ex requisitis, quæ necessaria sunt pro validitate cultas, quoad Ecclesias particulares, & sic pro sufficienti beatissicatione.

### ANNUS 1166. in 1167.

Præcipuum hujus anni negotium Friderico fuit, Schisma contra legitimum Pentiscem Alexandrum sovere, & partes Guidenis de Creme, qui procurante Reinaldo, Coloniense Archi-Episcopo, post mortem Antipapæ Victoris, sub nomine Paschalis III. à Sthismaticis Cardinalibus electus est, tueri; quamvis universa Gallia, Anglia, Hispania, Sicilia, Hungaria, Grasia

Grecia, & major Pars Italia Alexandrum recepisset; quem in finem Wirceburgi Primates Garmania congregavit, & iplo Pentecostes festo, formam juramenti præscripsit, quo omnes se Paschali obstringerent, promitteréntque, le spatio sex hebdomadûm, vel conficatione bonorum, aut mutilatione membrorum effecturos, ut omnes Diœcesium suarum Abbates. Priores & Laici eidem Paschali obedirent. Primus hoc Sacramentum fuper S. Evangelia præstitit Fridericus Imperator, & ex Principibus, qui aderant, Albertus Marchio Brandeburgicus, Dux Saxonia, Conradus, Comes Palat. Rheni, Frater Regis, & Ludovicus Thuringia Lantgravius, Casaris Soporius; Fridericus Conradi III. Imperatoris filius juramentum detestatus, secossit,

Ex Episcopis, qui aderant, libere in verba Regis juravit Reinoldus sive Reginaldus Co-

loniensis cum Verdensi & Halberstadiensi.

Hillimus Trevirensis, Comradus Moguntinus, & Conradus Salzburgensis, ex Marchionibus Austria, non aderant, neque eorum Suffraganei.

Magdeburgen sis & Bambergen sis multum tergiver sati, tandem sub ea conditione jurarunt, si cæteri Præsules absentes confenserint, Ast. CC. Hard.

Alexander Papa, ab anno 1161. in Gallits exul, quod tunc Schisinatici in Italia prævalentes, præter Patrimonium S. Petri, Beneventum, Tarracinam & Anagnism occupâssent; viden

M 4. interea,

interea, statum Italia in tantum immutatum, ut plures haberet partium suarum Sectatores, relictà Francia, jam anno 1165. in Italian rediit, & apud Messanam applicans, à Wilhelmo, Siciliæ Rege, non tam velut communis Ecclesiae Pater, quam Regni illius Dominus est exceptus; cum enim compertum haberet Wilhelmus, quod Pater suus, Rogerius, regium honorem non usurpaverit, sed terras illas, armis acquisitas, non nisi Feudi Pontificii nomine retinere voluerit, hæc recognoscens Wilhelmus, Sacramentum fidelitatis coram Alexandro renovavit. Cardinal. de Aragonia in vita Alexandri III. apud Muratorium Tom. 3. Part. 2.

Habuit Alexander Cardinales suos omnes in Comitatu, atque hos inter etiam Conradum Wittelsbachium, qui nuper relittà Sede Moguntina, ad ipsum in Gallias consugerat; cum his trajectu sacto. Salernum navibus quinque provehitur, pari honore à Romualdo Archi-Episcopo, & omni populo exceptus.

Inde, repetitis navibus, ad Ostia Tiberina provectus, cum Urbi appropinquisset, Clerum, populiunque Romanum cum ramis Palmarum ad portam Lateranemsen obvium habuit, à quo sonantibus per Urbem Campanis inter hymnos & cantus in Palatium Lateranemse est introductus die vigesind tertid Novembris anni 1165. Hac modo nominatus Romualdus, Salernitanus Archi-Ep. in Chronico Tom., Murat. pag. 206.

Compertis felicibus his Alexandri progreffibus, Fridericus, ut ipso deturbato, idolum suum, Paschalem III. in Sede Divi Petri collocaret, Mense Novembri anni 1165. quartam expeditionem in Italiam parat, & præmisso cum parte exercitus, qui Romam infestaret, Reginaldo Archi-Episcopo Coloniensi, Schismaticorum Antesignamo, ipse cum suis turmis Anconam, recens sibi rebellem, obsidet, & tandem inter pacis conditiones occupat; inde Martem contra Wilhelmam Siculum in A-

puliam translaturus.

Interea Reinaldus Coloniensis Episcopus, antequam copias Urbi admoveret, cum aliqua Germanorum manu ad Castrum Tusculamum, Romæ proximum, divertit: Quo per Exploratores cognito, Romani magno numero Urbe effusi, Reinaldum in probrum Cæsaris, in Castro concludent. Hunc suum Collegam ut liberaret Christianus, Antistes Moguntinus, ex Castris apud Anconam suppetias tulit, & quan. quam robore multo inferior, Romanos, multis captis, ingenti clade attrivit, & paucos, qui evaserant, in Urbem confugere compulit. Mane altero petunt Romani per nuncios ab Episcopis, ut permittant occisorum corpora pro sepultura transportari, quod impetrant ea conditione, ut justum tum occiforum, tum captorum calculum referant; referent, quindecim Romanorum millia universim desiderari.

Hac opportunitate Urbis citius occupandæ usus, sæpe dictus Reinaldus, Casaris Cancellarius, nuncios Anconam ad Fridericum dirigit, ut cum reliqua militia pro Urbe im-

pugnanda adfestinet.

Adest sine mora Fridericus, Urbem, que parte Castellum est, à S. Angelo appellatum, potenter invadit; quo occupato, & porticu ante Vaticanam Ecclesiam combustà, Guidonem sum Cremensem, sive Pseudo-Papam Paschalem III. in Basilicam Divi Petri introduxit, & ibidem post Missarum solemnia Beatricem Reginam, quam Comitem habuit, Augustam coronari fecit. Id quod factum mense Julio anni 1167. Otto de S. Blasso in Chron. cap. 20, Romualdus, Archi-Episc. Salernitanus loc. citato. Card. de Aragonia in Vita Alexandri III.

Alexander, qui tunc in turri Cartularia morabatur, in habitu peregrini, cum paucis ex Urbe feliciter navi profugiens, Gajetam usque pervenit, & assumpto ibi Pontificalihabitu, Beneventum pergens, à Civibus honorificè est exceptus. Romualdus Salernit. loc. cit.

Hanc injuriam, Ecclesiæ Divi Petri illatam, vindicavit DEUS mortalitate in exercitum immissa; quæ cum primum Reinaldum, Coloniensem Antistiem, Regis Cancellarium, & totius Schismatis authorem præcipuum sustulisset, in exteros tum Principes, tum Milites grassata, majorem partem exercitus extinxit: ex Principibus ea peste interierunt Eberbardus Ratis, benensis,

bonensis, Suevus, Godefridus Spirensis, & NN. Verdensis Episcopi. Fridericus Franconiae Dux, dictus de Rotenburg ad Tuberam, Conradi III. Imperatoris Filius, pro sepultura ad Eboracensie Monasterium transportatus, Berengarius Comes Sulzbacensis: Welpho junior Welphonis VII. Filius, sepultus in Sueviae Monasterio Steingaden, Henricus Comes Nassovius, & innumeri alii Comites, Barones, & Viri nobiles. Otto de S. Blasio.

Agnovit Fridericus divina se manu percusfum; quare relicta sub octavum diem Augusti Roma, reliquias exercitus Lucam versus reduxit. Antequam ab Urbe discederet, acr cito Cardinali Conrado Wittelsbachio. promisit pro publica Ecclesia tranquillitate, Guidoni Antipapæ renuntiare, & captivos Romanos omnes cum divite prædå libertati restituere. si Alexander quoque Pontificatu se abdicare in animum induxerit. Placuit conditio Romano populo, non item Cardinalibus, qui de consensu Alexandri, cum Wittelsbachio Imperatorem convenerant, quòd crederent minimè convenire, ut inferior in summum Posstificem judicium exerceret. Cardinalis de Aragonia in Alexandro. Ità spe sua frustratus Fridericus inter suorum funera Lucam perrexit. & declinata Lombardia, civium rebellium armis prohibitus, iter Sulam versus sumpsit, & inglorius in Germaniam cum parva manu eft reverfus. Idem ibidem.

ANNUS

ANNUS 1168. ad 1170.

affiduis bellis & feditionibus, Urbibus & populis, agente discordiâ, in mutuum furorem versis; Mediolanenses præsertim & Placentini, qui in contemptum Friderici juxta Paviam, Cæsarjaddictam, novam Urbem condunt, & ab Alexandro Pontifice Alexandriam nominant, Ticinenses in mutuum contemptum Paleam appellärunt. Hanc sirmant munimentis, & Palatium Pontifici ibidem exstruunt, ubi tutus ab insidiis degat. Petunt ab Alexandro Episcopum, & cum magnis aliis Privilegiis impetrant. Romuald. in Chron.

Interim reversus ad sua Fridericus relictam possessionem amplissimam Fratruelis sui, Principis Rotenburgici, nuper apud Roman peste extincti, adist, quod ille nullam ex Rixa, vel ut alii vocant, ex Gertrude, Hemici Leonis, Saxmiæ & Bavaria Ducis silia, prolem

reliquisset.

Welpho item Senior, filio unico cognomine eodem bello Italico orbatus, cum solutioris vitæ cupidus esset, eidem Friderico Imperatori, ex Sorore sua Nepoti, pro pacta pecuniæ summa terras Italicas, quas beneficiario titulo possederat, resignavit, videlicet Ducatum Spoletamum, Marchiam Tusciæ, & Principatum Sardiniæ. Porro ipsi transcriptit prædia omnia, quorum plurima per Succiam & Bojariam ex avita hæreditate tenuesat.

Rudolphus

Rudolphus item Comes de Pfulendorff, prædicti Welphonis Ducis Sororius, cum hæredem marem non haberet, Comitatum suum Barbarosse transcripsit; Alberto verò Comiti Habsburgico, qui Ithan Rudolphi Comitis de Pfulendorff filiam in conjugem habuit, in vicem tradidit Comitatum Turgovia cum Advocatia Ecclesia Seckingensis.

Hoc exemplum secuti plures alii Suevia Comites, & Barones de Schwabeck, de Bibra, de Horningen, de Lanzburg, de Schwanhausen, de Wertha, sive Donawertha &c. quod hæredibus destituti essent, possessiones suas Barbarossa concesserunt; id quod alii etiam aliarum Provinciarum Comites, & Viri nobiles secerunt, ut testis est Otto de S. Blasso in Chrenico cap. 21.

Putem autem id factum, non tam ex libera donatione, quam obligatione Feudali; quia à temporibus Lotharii II. Imperatoris Nobilibus, hærede carentibus, adempta est libertas, possessiones suas aliis transcribendi.

quas Majores de Imperio in beneficium habuerunt.

Tantis bonis auctus Fridericus in Germania, Burgundiam est ingressus, defuncti nuper Soceri sui Reginaldi Comitis terras, titulo uxoris Beatricis, tanquam hæreditatem aditurus; quanquam enim Liber hic Burgundia Comitatus, aliàs de Regno Burgundia esset, Reginaldus III. tamen Friderici Socer, quo nescio

cio jure illum ità sibi armis vindicavit, Lothario Imperatori adversatus, ut illum tanquam proprietatem possideret, & hac de causa Comitatum liberum diceret, vulgò Franche Comté; cum anteà Comitatus magnus Vesuntimus appellaretur. Quercetanus lib. 4. bist. Burgund.

€**6**9. 20.

Ut de Regno etiam Burgundia, quod à temporibus Conradi Salici ad Imperium redié rat, liberè disponeret, illud Bertholdo Zeiringensi Duci, Regni illius administratori, extoriit, cum Advocatia trium Episcopatuam, Laufamensis, Genevensis & Sedunensis sive Sionis, Abbates item & Ecclesasticos, qui vel Regum, vel Casarum munere, beneficia obtinuerant, solenniter investivit, & à cæteris Proceribus Sacramentum sidelitatis excepit. Osto de S. Blasso in Chron. cap. 21. Indicto subinde Bamberga solenni Procerum conventu, id effect, ut Hénricus Filius quinquemis in Regem Rom. electus, Aquisgrani à Philippo Coloniensi 170. coronaretur. Chron. Reichersbergense.

# ANNUS 1171. ad 1176.

Interea temporis Mediolanenses, Placentini, Atexandrini, cæterique ex Lambardis, qui Cafari adversabantur, Urbes suasità vel restituerunt, vel firmârunt, ut aliis Urbibus rebellibus sociati, nec Casarem, nec illius per Lombardiam Sestatores formidârent; qua apper se Pridericus tum à Papiensièus, tum à Marchione

Marchione Montferratensi monitus, collecto Germanorum robore, jam quintà vice infesta

figna in Italian transtulit.

A primo ingressu Taurinam, Asta & sinitima Urbes provocata, ultro deditionem faciunt. Alexandrini sirmitate loci & Confederatorum auxiliis consist, obsidionem in alterum annum obstinate sustinent, balistas, telorum grandines, arietes, & quidquid Machinarum est, fortiter eludunt, turres etiam ligneas, impositis militibus & Sagittariis, supra Urbem eminentes, pencuniculos sussionera Urbem eminentes, pencuniculos sussionera until incendunt, vel alias intra Urbem extructas hostibus opponunt, damna damnis compensantes, sape repentina excursione sacta, Casues non parva clade atterunt.

Inter eas obsessa Urbis angustias, subsidia parant cum Mediolomensilus Veronenses, & collectro ex scaderatis Civitatibus exercitu Alexandria appropinquant; quorum vires Imperator veritus, tunribus, & quidquid funesti apparatus est, dejectis & accensis, obsidionem cum dedecore solvit, ne inter Alexandrinos & copias confæderatorum medius succumbat.

Antequam adversi exercitus congrederentur, Itali, missis ad Principes Textonicos nuntiis, se, suáque dedentes, Cæsarem de pace rogant, qui precibus Principum slexus Rebelles, belles, prævio fidelitatis Sacramento, in gratiam recepit, & dimisso utroque exercitu. Ticinum Urbem sibi fidelem ingressus, pro Lombardia ordinanda, atque in pace retinenda tractat.

Dilapsis cum Rege Bobenia Germanorum copiis, Mediolanenses rursum rebellant: Imperator videns, se parva stipatum manu, Legatos pro auxiliis in Germaniam dirigit, & Henricum Leonem, Saxonia & Bojaria Ducem, cæteris Principibus potentia superiorem. pro colloquio in Italiam invitat; comparet Leo, prompta & valida contra hostes auxilia spondet, ea conditione, si Casar Goslarian, Regiam Saxoniæ Urbem, in beneficium concesserit. Fridericus ignominiosum ratus, Ducem beneficiarium novo beneficio fibi conciliare, conditionem dissimulat; quâ re iratus Leo, Casare in periculis relicto, turbas in Germania excitat. Otto de S. Blasio, cap. 23. Ità robore inferior Imperator, cladibus

per Lombardos illatis in tantum frangitur, ut ob Schisma in Ecclesia à plurimis annis fotum, divinitus se punitum agnosceret, & deserto Joanne de Struma, quem sub nomine Calixti jam tertium Pseudo - Pontificem contra Alexandrum tuebatur, vel tandem Alexandro, & Ecclesiæ reconciliari vellet. Romualdus Archiep.

Salernit. in Chron.

ANNUS 1177.

Atque ut res seriò agi videretur, Comadun Wittelsbachium Salisburgensem & Magdeburgensem Archi Episcopos, pro reconciliatione impetranda, ad Alexandrum dirigit. Indicitur Synodus Venetiis, ubi ambo conveniant: Alexander ex Urbe Anagnia egressus, Classe conscensà, Venetiis advenit undecimo Calend. Aprilis, à Duce, Patriarcha, Episcopis, Cle-TO & Nobilibus in Urbem introductus. Causå inter Patres tractatå, mittuntur ad Fridericum apud Cesenas commorantem Cardinales, qui eum ab Anathemate absolverent, siquidem ex animo Alexandrum reciperet. Tunc altà voce Christianus Moguntinus, Casaris Cancellarius: abjuro Joannem de Struma, & recipio Alexandrum.

Idem ex ordine clamant Pralati alii, Ca-Jaris Comites. Ità absoluto Friderico in multis navibus obviàm occurrit Dux Venetus, qui illum longo Episcoporum & Cleri ordine inter vexilla in Urbem, & Basilicam S. Marci pridie Jacobi introduxit; ubi Alexander, cum Cardinalibus ante fores Eccessa considens, ad-

ventantem præstolabatur.

Pontifici cum appropinquasset Fridericus, Chlamyde deposită, extenso corpore, in terram se prostravit, pedes Santis Patris reverenter osculatus; quem Alexander inter lacrymas benigne elevans, in tenerrimo pacis osculo recepit & benedixit. Quo spectano N

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. JEfu.

culo, Teutonici gaudio repleti, alta voce intonant TE DEUM, statimque Augustus, apprehensa Papædextera, illum in Ecclesiam usque ad Chorum deduxit, & inclinato Capite reverenter benedictionem ipfius excepit.

Inde Papa reversus in Palatium Patriarcha, & Fridericus in Palatium Ducis Venetorum.

Manè altero, cùm Pontifex pro Missarum folemniis templum ingrederetur, fequitur cum suis Principibus Imperator; qui, ut humilitatem, quam corde conceperat, opere demonstraret, sumpto Stratoris officio, hoc est equum à fræno ducendo, pallium Imperiale deponit, manu virgam arripiens, quâ Laicos de Choro expellit, Papæ adaltare progressuro quasi Ostiarius viam præparans.

Dehinc cum Episcopis Germania in Choro remanens, missam Papæ devote & humiliter audift. Cumque Papa, dicto Evangelio, pulpitum ascendisset, ut populum alloqueretur, Imperator propiùs accedens, cæpit verba ejus attentiùs auscultare; cujus devotionem Papa attendens, verba, que ipse latinèproferebat, fecit per Aquilejæ Patriarchamlingua

Teutonica exponi.

Finito sermone, & Credo decantato, Imperator cum suis Principibus ad pedes Papæ devotus accessit, & obtulit. Finitâ Missa Imperator, dexterâ Papæ iterum apprehensa, eum usque ad Portam Ecclesia deduxit; cúmque cumque equum fuum album de more conscendere vellet, Imperator ex alia parte accedens, Strevan ejus, five stapedam tenuit, & , postquam equum ascendit, ipsum aliquantulum, Stratoris more, per fræni lora deduxit, quem Papa benedicens, ad hospitium abire permifit. Alta CC. Hard, in Concilio Veneto. Addit Romualdus, Archi-Episc. Salernitanus, in Chron, and Murat. Tom. VII. Imperatorem tum ab Alexandro per Legatos petisse, ut terras Mathildis, sive Patrimonium Petri, quod tune occupaverat, cum redditibus in ar nos quindecim liceret sibi retinere, donec pacem cum Wilhelmo, Sicilia Rege, firmaffet: annuit petitioni Alexander ea conditione, ut dicto tempore elapso, terræ quantocyùs S. Sedi restituerentur.

Ex hâc Friderici cum Alexandro Venetiis factareconciliatione originem habet calumniofa illa fabula, quam Schismatici, Pontifici malè affecti, invenerunt, Hæretici promptè acceptârunt, & quidam etiam Catholici, rerum
non sat gnari ad posteros transmiserunt,
quâ dicunt, Pontificem tunc equo superbè
insidentem, Friderici Casaris Caput conculcâsse, cum dicto: super Aspidem & Basiliscum ambulalis, & conculcabis Leonem & Draconem; inhærentes potissmum falsæ relationi
Bessarionis, & Amadrici Augerii in vitis Pontificum Tom, 3. Muratorii parte 2 pag. 374. &
Naucleri, Quam inanem & fabulosam calumniam

niam satis resutant præsentes rerum cinamistantiæ, & ea, quæ sequuntur; cim satis devotionem suam ulteriùs Alexandro polaverit, quod non secisset, si justa intimum contra Papam ex tam infami actustim làsset; multo minus Concilio intersuist, nec die primà Augusti Acta Concilii in in Concilio juramento confirmasset, nec Alexander post hunc actum literas gaudii plens dedisset ad Regem Angliæ.

Pergit Romualdus, Archi-Episcopus Salernitanus, tunc Concilio præsens, in genuina rei actæ historia: Tim. VII. Muratorii pag. 232.

Calendis, inquit, Augusti, Imperator venit ad Palatium Papæ, ubi in spatiosa Aula Pape in eminentiore loco positus, in Faldistorie suo resedit, & Episcopis ac Cardinalibus hincinde circumstantibus, Imperatorem in sud dextera supra Episcopos & Presbyteros Cardinales, Romualdum verò Salernitamum Archi - Episcopum in sinistra supra Diaconos Cardinales residere præcepit, ubi Papa Alexander ità peroravit:

Hæc est dies, quam secit Dominus, exultemus & lætemur in ea; quia hic Filius noster, Romanorum Imperator illustris, mortuus suerat; & revixit: perserat; & inventus est. Nam postquam cordi ejus radius supernæ claritatis illuxit, totius falsitatis depulsa caligine, de errore ad veritatem redist, de tenebris ad lumen transsit, de Schismate ad unitatem

natem accessit, & ad caulas Matris Ecclesias

Exultet igitur fidelium votiva Religio. mia Pater hodie juniorem accepit Filium. Catholicum Principem, Romanian recuperavit Imperium: Mater Ecclesia suum evaginatum in Vaginam convertit gladium; Navis Piscatoris Egregii, quæ culpis exigentibus, adversitatum turbine pene demersa jam fuerat, nunc procellis cessantibus ad littus solidum. & veræ quietis portum illæsa pervénit. Ecclesia sua preces, pro bono pacis frequenter effusas, DEI Filius clementer audivit, & eam cum suo Principe in pace & concordia collocavit. Inde est, quòd destru-Eis adversitatibus & erroribus universis, securâ jam pace fruitur, & jucunda fecuritate Cesset igitur antiqua discordia, finem accipiat inveterata malitia; una Fides, unus DEUS, una sit & Ecclesia; Schisma in unitatem transeat, & divisio ad Charitatem accedat. Omnis jam ad pacem Ecclesia redeat, & ad Matris suæ gremium filiorum numerofitas gratiofa recurrat. Sit DEO gloria in Altissimis, & in Terra pax hominibus bonæ voluntatis; & quia nos Imperatoris Nostri pium animum. & benignam voluntatem agnoscimus, eum intra nostræ mansuetudinis brachia, tanquam charissimum Filium, benigniùs amplectimur, & tam Ipsum, quam Uxorem & ejus Filium, in...

 $N_3$ 

Catholicos Principes paterno affectu recipimus, & ipfis honorem debitum impendere procuramus, DEUM & Apostolos nostros affectuose rogantes, ut ipfos Ecclesiae sua servent incolumes, & per longa tempora custo diant defensores.

Postquam Papa loqui dessit, Imperator deposito pallio, de Faldistorio surgens, capit in lingua Teutonica concionari, Christiano Archi Ep. Moguntino, Cancellario, verba sua

vulgariter ità exponente:

Majestati nostræ satis gratum residet, & acceptum, quod DEUS Omnipotens, Cujus manu Principum corda tractantur, Cujus arbitrio eorum voluntates & consilia diriguntur, nostræ conscientiæ puritatem attendens, ex diversis mundi partibus Viros providos huic Curiæ voluit interesse, ut ipsi errorem nostrum, & conversionem maniseste agnoscerent, ac deinde ad propria redeuntes devotionem nostram, quam erga DE 1 Ecclesiam gerimus, publice prædicarent.

Totus igitur Mundus evidenter agnoscat, quod, licet Nos Romani Imperii dignitate fulgeamus, tamen à Nobis humanæ conditionis proprium dignitas Romana non abstulit, nec ignorantiæ vitium Majestas Imperialis exclusit. Nam suggestione pravorum hominum ignorantiæ suimus tenebris involuti, & per viam veritatis credentes incedere, extra ju-

stitiæ semitas nos invenimus.

Ecce enim DEI Ecclesiam, quam credebamus defendere, impugnavimus; & quam sperabamus extollere, pene destruximus. Occasione nostra Domini nostri IESU Christi Tunica inconsutilis est divisa, & quantum in nobis fuit, per Hæreses & Schismata violata. Decepit nos causæ meritum, & color negotii perturbavit; quia dum in facto Ecclesiæ potius virtutem Potentiæ, quam rationem Justitiæ, voluimus exercere, constat, Nos in errorem meritò devenisse. enim fortitudinem respuit, æquitas violentiam non admittit. Sieque factum est, quòd ille, qui humilia respicit, & alta à longè cognoscit, Potentiam nostram & adverse partis humilitatem confiderans, more suo, potentes de Sede deposuit, & humiles exaltavit.

Sed quia Divina Clementia Nos ad correctionem nostram ad tempus errare voluit, sed deviare in perpetuum non permist, universa hæc fidelium turba agnoscat, quòd Nos de cætero, errore totius falsitatis abjecto, ad veritatem convertimur, de Schismate ad unitatem redimus, & ad gremium Matris Nostra, Sacrosanctae Romanae Ecclesea, gratanter accedimus.

Dominum Alexandrum, qui est in præsentiarum, & Successores ejus in Catholicum Papam recipimus, & ipsi tanquam Patri reverentiam exhibere proponimus, Pacem nostram Ecclessa, illustri Regi Sicilia & Lombar-

N 4 diæ

diæ, ficut inter nos ordinatum est, & dispositum, reddimus. Hæc ipsa verba sunt Romualdi, Archiep. Salernitani, qui huic Concilio intersuit, & in Chronico suo hæc sideliter relata, posteris scripto communicavit.

Finito Concilio Veneto, Alexander III. pro more candelas accenías Cafari, Clericis & Laicis dari præcepit, & habito de Pace fermone, Excommunicationis formam hoc modo

proposuit:

Nos, exParte DEI Omnipotentis, excommunicamus, & à gremio Matris Ecclesia separamus omnes, tam Ecclesiasticos, quam Laicos, qui Pacem, inter Ecclesiam & Imperium modò factam, disturbare vel impedire præsumpserint; & sicut hæ candelæ extinguuntur, sic eorum animææternæ Visionis lumine & claritate priventur. Cúmque candelæ projectæ essent de manibus & extinctæ, Imperator alta voce cum aliis exclamavit: Fiat, siat. Itaque Concilium solutum est. Hæc teste Romualdo acta sunt die prima Augusti, anno 1177.

Subscripserunt huicConcilio, præter alios, Christianus, Moguntinus in Sede sua Metropoli-

tana tunc ab Alexandro confirmatus,

Philippus ex Comitibus de Heinsberg, Archi-Episc. Coloniensis,

Arnoldus, Trevirensis,

Comradus Wittelsbachius, Cardinalis, quondam Archi-Episcopus Moguntinus, modò autem per AlexanAlexandrum Papam creatus Archi-Praful Salzburgensis in locum Adelberti, Simoniaci, Patre Ladislao II. Rege Bohemiæ geniti, qui errore tunc agnito, abdicatione spontanea Ecclesiam suam in manus Pontificis remisit.

Warmundus, Magdeburgensis; Wormatiensis; Passaviensis; Argentinensis; Augustanus; Hab

berstadiensis; Verdensis &c.

Ex Laicis, nomine Friderici Casanis, juravit Henricus, Comes de Diessen: Henricus, Rex Romanorum, Filius Friderici, & post hunc duodecim Principes. Nec prætereundum est, quod Romualdus notat:

Subscripserunt etiam huicConcilio, à Schifmate reversi, multi Cardinales, & intrusi per Tusciam, & Lombardiam Episcopi, Calixti Papæ hactenus Sectatores. Duravithoc Schif-

ma annis propè viginti.

Calixtus etiam Antipapa, cum desertuma se vidisset, apud Tusculum Alexandri pedibus advolutus, culpam publicè confessus, in gratiam est receptus, ad Curiam etiam & mensam Alexandri admissus, teste Romualdo in Chronico, quod hic finit. Causæ, quæ ad istam pacem Fridericum impulerunt, hæ reseruntur in Attis Conciliorum:

1. Quia Cæsari innotuit, quòd Græci, Hispani, Galli, Siculi, Hungari, etsi aliqui serius, Alexandro adhæserint.

2. Quia antè in obsidione Romæ pestis 25. hominum millia de exercitu Regis extinxit,

N s præter

præter Viros plurimos Principes, Comites & Barones.

Post finitum feliciter Concilium mansit Imperator Venetiis usque ad dimidium Septembris, mense modò Octobri in Germaniam reversus: quò, ut tutum iter haberet, nuntiis ad Bertholdum, Ducem Zebringensem directis, petiît, ut in Italiam cum exercitusibi occurreret: quo appropinquante, cum Urbibus per Italiam Potestates, ut vocant, dedisset, hoc est, Judices, qui Cæsaris loco jura darent, & populum moderarentur, per angustias Montis Fovis in Alemannian est reversus, & memor contemptûs, fibi nuper in negatis fublidiis exhibiti, ab Henrico Leone, Saxoniæ & Bojariæ Duce, graviter in illum exarsit, & Curia apud Ulmam coacta, causam suam Principibus exposuit. Otto de S. Blasio in Chronice cap 2A.

Sub ipsa hate tempora initium habet annua Ducis Veneti desponsatio solennis cum Mari, quod Alexander III. Dominium illius tractus maris, tunc Ciano Duci Veneto, concesserit, ob redditum Ottonem, Casaris Fi-

lium, in mari Adriatico captum.

ANNUS 1178. in 1179.

Anno 1178. Fridericus cum Bestrice Uxore Burgundiam ingressus, in Regem Rurgundia est coronatus à Raymundo II. Archi-Præsule Arelatensi, in rem testatur Pontificium Arelatense Saxii in Raymundo II. Atque hæc suit quintense Saxii in Raymundo II. Atque hæc suit quintense suit q

ta Friderici coronatio: primò enim ab inito Imperio coronatus est Aquisgrani in Regem Romanorum, deinde Pavlæ in Regem Lombardiæ, stio Roma à Pseudo-Pontifice in Imperatorem, quartò anno 1162, iterum Corona ferred Modöetiæ redimítus est, quòd eo anno de Mediolano triumphâsset, & quintò denique in Rezem Arelatensem.

Anno sequenti Sultanus Iconii, quamvis infidelis, Legatos mittit ad Fridericum in Alemanniam, & foedere cum Casare pacto, in Uxorem petit Filiam Augusti, spondens se cum gente sua universa Christi sidem amplexurum : annuit petitis Fridericus ; hoc tamen Conjugium ne fieret, mors interveniens puellam rapuit antè, quam in Palæstinam veniret. Otto de S. Blasio in Chron.

## ANNUS 1180.

Usque adeò adversus fuit annus præsens Henrico Leoni, Saxonia & Bojaria Duci, ut qui alias vifus est dominari indé à mari Balthico usque ad Mediterraneum, jam pene sit sine terra; cùm enim Barbarossa memor injuriæ, nuper ob negata auxilia in Lombardia acceptæ, illum non semel desuper in jus vocasset, primum Ulmam, deinde Ratisbonam; ipse autem armis & potentiæ suæ confisus, more Patris, Henrici Superbi, Majestati cedere, & Regiam gratiam exorare dedignatus ellet, hoc anno iterum Herbipolim vocatus ad Curiam, cùm

cùm iterum non comparuisset, ex Principum omnium judicio tanquam Contumax, & læsæ Majestatis reus, feudali pæna Gelbusii est multatus, privatus non tantum utroque Bojaria & Saxonia Ducatu, sed omnibus etiam cæteris possessionibus, quas in beneficium habuerat, vix iis terris sibi servatis, quas cum Urbe Brunsvicensi ex paterna hæreditate habuit in proprietatem.

Bavaria Ducatus collatus est Ottoni V. Comiti de Wittelsbach, cognomento Majori. Fratri Conradi, tunc Salisburgensis, mox iterum Moguntinensis Archi-Episcopi, & Cardinalis, sed ità accisus, ut longe à pristino suo splendore recederet. Nam Ratisbona, usque huc Ducalis Sedes, à Ducatu abstracta, asserta est Liberis Imperii Urbibus, soli Casari immediatè subjectis, salvis tamen vectigalibus, ac juribus quibusdam, quæ Duei sunt relicta.

Biennio post Tyrólis, quæ illis temporibus Pars Bavariæ censebatur, mutato nomine. & elevato titulo, una cum Istria data est Bertholdo, Comiti ab Andechs, jam à Merania, Urbe Tyrolensi, nominato Duci de Meran & Istria.

Marchiones etiam, five limitum Præfecti, aliàs Bojaria Ducibus subjecti, ad majores honores ità sunt evecti, ut de potestate Bejorum penitus fuerint exempti.

Ità Austriæ Marchiones, novissimè Duces creati, in isto honore sunt confirmati: Ottocarus item, Stiriæ Marchio, Ducis nomen accepit, de Imperio Bojorum absolutus; qua omnia Dux novus, Otto Wittelsbachius pacificè dissimulare debuit, contentus, quòd tandem vel mutilatum Ducatum receperit, postquam à temporibus Arnulphi, Mali, per annos ducentos triginta & amplius suæ samiliæ suerat ademptus. Aventinus lib. 2, Annalium. Otto de S. Blasio in Chron cap. 24.

Alter Saxoniæ Ducatus, jam antehac Alberto Urso destinatus, traditur Bernardo, Alberti Ursi, ex Comite Anbaltino Marchionis Brandeburgici Filio. Et quanquam Leo prohoc suo Ducatu servando acriter aliquamdiu certasset, cedere tandem debuit Bernardo, armis Philippi, Coloniensis Antistitis adjuto; unde factum, ut Ducatu scisso, Parsmagna Westphaliæ devoluta sit ad Ecclesiam Agrippinensem, acquisita confirmante Friderico Imperatore per Diploma, quod ità refert Ægidius Gelenius in sua Colonia.

#### IN NOMINE SANCTÆ & INDIVIDUÆ TRINITATIS.

Fridericus, Divinâ favente Clementiâ, Roman. Imperator AUGUSTUS.

Queniam humana labilis est memoria, & turba serum non sufficit, Prædecessorum ætatis nostræ, Divorum Imperatorum & Regum decrevit Austori-

tas, literis annotare, quæ fluentium temporum iniauitas à notitia hominum consuevit alienare; proinde tam præsentium, quàm futurorum Imperii fidelium noverit universitas, qualiter Henricus (Leo) quondam Dux Bavariæ & Westphaliæ, eoquòd Ecclesiarum DEI, & Nobilium Imperii libertatem, possessiones eorum occupando, & jura eorum imminuendo graviter oppresserit; ex instanti Principian querimonia, & Nobilium plurimorum, quia citatione vocatus, Majestati Nostræ præsentari contempserit . & pro hac contumacia Proscriptionis nostra Inciderit sententiam; deinde quoniam in Ecclesias DEI, & Principum, & Nobilium jura & libertatem grassari non destiterit, tam pro illorum injuria, quam pro multiplici contemptu Nobis exhibito, ac præcipue pro evidenti reatu Majestatis , & sub feudali jure legitimo, trino edicto ad Nostram citatus Audientiam, eoquod se absentasset, nec aliquempro se misisset responsalem, contumax judicatus est; ac proinde tam Ducatus Bavariæ, quam Westphaliæ & Angariæ, quam etiam universa, quæ ab Imperio temerit, beneficia per unanimem Principum sententiam in solenni Curid Wüszburg celebrata, abjudicata sunt, Nostroque juri addicta & Potestati.

Nos itaque, babita cum Principibus deliberatione, communi ipsorum Consilio, Ducatum, qui dicitur Westphaliæ & Angariæ in duo divisimus, & consideratione meritorum, quibus dilectus Princeps noster Philippus, Coloniensis Archi-Episcopus, ob bonorem Imperialis Sceptri promovendum & manu tenendum, necrerum dispendia, nec Persone formi-

dans

dans pericula, gratiæ Imperians promeruit Privilegium, unam partem, eam videlicet, quæ in Epifcopatum Coloniensem, & per totum Paderbornensem Episcopatum protendebatur, cum omni jure & jurisdictione, videlicet, cum Comitatibus, cum Advocatiis, cum conductibus, cum mansis, cum curtibus, cum beneficiis, cum ministerialibus, cum mancipiis, & cum omnibus ad eundum Ducatum pertinentibus, Ecclesiæ Coloniensi, Legitimo donationis Titulo, Imperatoria Liberalitate contulimus, & requisitá à Principibus sententia, an id fieri liceret, adjudicata, & communi Principum, & totius Curiæ assensu approbata, accedente quoque publico consensu Dilecti Consanguinei Nostri, Ducis Bernardi, cui reliquam partem Ducatus concessimus, præmemoratum Archi-Episcopum Philippum portione illa Ducatus sua collata Ecclesia, vexillo Imperiali solemniter investimus. igitur legitimam Majestatis Nostræ donationem, & investituram Coloniensi Ecclesiæ, & supradi-Eto Principi Nostro, Philippo Archi-Episcopo, omnibusque suis Successoribus confirmamus, & in omne posteritatis avum eis ratam permanere volentes, nequis eam ausu temerario infringere, vel quomodolibet violare attentaverit, Imperiali edicto inhibemus, & hanc Nostram Constitutionem præsenti Privilegio, aured Excellentia Nostra Bulla insignito, corroboramus authenticè.

Testibus annotatis, qui huie facto inter-

fuerunt, funt autem hi:

Arnoldus, Trevirensis Archi-Episcopus: Wigmannus, Magdeburgensis, Archi-Episcopus: Conradus, Salisburgensis: Siffridus, Bremensis electus: Conradus, Wormatiensis: Rudolphus, Leodiensis Ep. Bertramus, Metensis: Arnoldus, Osnabrugensis: Conradus, Abbas Fuldensis: Adolphus, Abbas Hirschfeld. Lotharius, Præpositus Bonnensis: Ludovicus Palatinus Saxonia & Lantgravius Thuringia: Bernardus, Dux Westphalia & Angaria: Godefridus, Dux Lotharingia: Fridericus, Dux Sueviæ: Otto, Marchio de Brandenburg: Theodoricus, Marchio de Lausniz: Dedo, Comes de Groiz: Siffridus C. de Orlamund: Robertus, C. de Nassau: Emico, Comes de Leiningen: Engelbertus, Comes de Monte: Theodoricus, Comes de Hostaden: Gerardus C. de Nuemberg: Henricus. C, de Arensberg: Hermannus, C, de Ravensberg: Henricus, C. de Kiw. Wernerus C. de Wittgenstein: Witekindus de Waldeck: Fridericus de Arrifurde: Hartmannus de Budingen: Wernerus de Boulande: Conradus, Pincerna: Henricus, Marescallus de Pappenheim: Sibodo de Croix, Camerarius: & alii quam plures. Signum Domini Friderici, Rom. Imp. Invictissimi.

Ego Godefridus, Imperialis Aulæ Cancellarius, Vice Christiani, Moguntinæ Sedis Archi-Episcopi & Germaniæ Archi-Cancellarii re-

cognovi.

ά.

Acta funt hæc anno Dominicæ Incarnationis 1180. Indiët. XIII regnante Domino Friderieo, Rom. Imp. Invictifiimo, anno Regniejus 29. Imperii Imperii verò 26, feliciter. Amen. Datum in solemni Curia in Gelinbausen, in Territorio Mog. Idibus Aprilis.

Eadem expressive confirmantur à Lucio III. Papa Anagnia. Accedit alterum Diploma, quo Otto IV. Imperator, Henrici Leonis Filius, donationem Ecclesiæ Colon. factam, consirmat anno 1200, ut videre est apud Ægid. Gelenium in vita S. Engelberti.

Pars major Ducatûs Saxonia, Angria & Westphaliæ traditus est eodem anno Bernardo, Alberti Ursi Brandeburgici Marchionis Filio. Erat Albertus Ursus gente Comes Anhaltinus, idémque post mortem Primislai Obstritorum Principis, à Barbarossa creatus Marchio Brandeburgicus. Hic cum moriens duos reliquisset Filios, Bernardum & Ottonem, Otto fuccessit Patri in Marchia Brandeburgica, eamque transmifit ad posteros; hujus stirps cum anno 1322. in Joanne IV. exspirasset, successerunt primum Filii Ludovici Bavari, & post hos Filii Caroli IV. Imperatoris, usque ad tempora Sigismundi Imperatoris, qui Marchiam cum honore Electorali transtulit ad Fridericum Burggravium Norimbergensem, Patrem stirpis modernorum Electorum, eumque anno 1417. in Concilio Constantiensi investivit.

Bernardus, alter Alberti Urst Filius, beneficio Barbarossa creatus est Dux Saxonia anno 1180. in locum exauctorati Henrici Leonis; in qua familia mansit Ducatus usque ad

annum

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. F. fu.

annum 1422, quo à Sigismundo Imp. translatus est ad Fridericum Bellicosum, Thuringiæ Langravium, & Misnie Marchionem; in cujus posteris hodiedum perseverat. Alionomine vocantur Principes Anhaltini, Ascanii, à Castro Ascaniensi, vulgo Aschersleven.

# ANNUS 1184. in 1185.

Adoleverant interea priores natu Barbarossa Filii, Henricus, Rex Rom. & Fridericus, quos ut gladio primum quam solemnissime accingeret, Cœtum Virorum Principum ex omni Europa tam frequentem Mogiantia fub Pentecosten convocavit, cui similem nullis retrò temporibus viderat Germania; nam præter Imperii Proceres universos aderant etiam ex Nationibus exteris Hispani, Slavi, Itali, Illyriti; & quia tantæ multitudini capiendæ Urbs Moguntina non suffecerat, in ea planitie, quæ Rhemum inter & Mæmum est, ex lignea structura novam quasi Urbem condidit, quæ longè emineret supra castra diversi coloris, latè per gyrum circumfusa. fua gulæ irritamenta deeffent, quidquiderat vel vinorum, vel rariorum esculentorum, vicinæ Provinciæ abundè suppeditabant: dixisses alterum Asueri convivium. Regia illa Solemnitas cum in dies plures protraheretur, accidit quadam nocte, ut ventus tam vehemens subitò spiraret ab occasu, qui non caftra fira folum cum ædibus everteret, sed pinnam etiam Templi ultraUrbis muros dejiceret, &, quod difficile creditu, trabes quernas & abiegnas Hochemium usque, dimidiæ horæ spatio, ultra Rhemam dispergeret. Otto de S. Blasio cap. 26. Arnoldus Lubecensis lib. 3. Chronici Slavorum cap. 9. Serarius in sua Moguntia.

Sub cadem ferè tempora desponsavit Imperator Henrico Filio Waldemari Danorum Regis Filiam Septennem, haud diu in vivis super-

stitem.

Sequenti anno vità decessit Beatrix Regina, Spira sepulta. Mediolamenses toties antehac rebelles, ut sidem suam probarent, & gratiam facilius impetrarent, cum vicinis Urbibus claves aureas per Legatos Constantiam Casari miserunt.

#### ANNUS 1186.

Ut Henrico, Romanorum Regi de nova Sponfa provideretur, missi ad Wilhelman, Sicilia Regem Legati, qui sororemejus Constantiam, Rogerii, Sicilia Primi Regis Filiam Henrico in Conjugem peterent; quo Conjugio restitutum est Imperio Regnum Sicilia cum Ducatu Apulia & Principatu Capuano; quas terras Rogerius alias post mortem Lotharii II. de Imperio abstraxit; & cum paulo post Innocentium II. Papam captivum apud se detinuisset, ab eodem, precibus victo Regium Titulum & præ-

præfatas terras beneficiario nomine extorfit Baronius in Annal. ad annum 1139.

Tam proficuum Regno Conjugium haud diu differendum ratus Imperator, jam sextò non fine magno Principum Comitatu Italiam ingreditur, & rogatus à Mediolanensibus, ut in signum reparatæ gratiæ, Regias Filii Nuptias apud ipsos celebraret; omnes ed Italia Proceres coëgit, & mutuam cum ipsis Pacem arctiùs firmavit. Peracta Nuptiarum folemnitate, iter in Germaniam, comitante-Sponsa Constantia, resumptum.

Incredibile, quantum splendorem ex istis Confæderationibus comparaverit. Imperatoriæ Majestati Fridericus. Inter ipsum enim & Francorum Regem fædus erat perpetuum : Hungariæ Rex prono obsequio devotum se probavit: Siciliæ Regem Wilbelmum, proximum Affinem habuit: fimilem affinitatem contraxit cum Hispaniarum Rege, Filia ejus in Sponsam destinată, Conrado, postea Suevia Duci, ante Nuptias Durlaci anno 1195. miferè perempto:

Canuto VI. Danorum Regi, imposito apud Vesuntum diademate, sub jurata fidelitate Regnum permisit: Ladislao Bohemo Regium Nomen cum jure & honore contulit. Otto de S.

Blasio c. 28.

### ANNUS 1187.

Præsens annus, siquis alius, Christiana Ecclesia maxime est luctuosus propter Solymam in Barbarorum manus . scelere Christianorum . . .

Principum, relapsam. Rem, ut accidit, breviter expono.

Saraceni, qui Sæculo VII. involârunt in Terram Sanctam, Palastinam sibi subjectam tenuerunt usque ad finem Sæculi VIII., ubi Aaron Rex Persarum, Victor Saracenorum anno 807 Terram Sanctam cum Sepulchro Domini cessit Carolo Magno Imperatori, solo sibi titulo refervato.

Post Carolum Magnum Saraceni denuò involarunt, & per Palastinam prævaluerunt.

Anno 1095. habito, fub Urbano II. Papa, apud Glaremontum Concilio, Principes Christiani exercitum collegerunt trecentorum millium, maxime cooperante Henrico IV. quanquam ipie molem belli ex privatis causis declinaverit.

est Godefridus Boullionius, Eustatii II. Bonomies, gallice Belogne in Artesia Ducis Filius, tunc post Godefridum Gibbosum Lotharingie inferioris Dux. Hic cum multitudine Terram Santtam, anno 1096. ingressus Hierosolymam, Caput Palastine, feliciter expugnavit, anno 1099. die 15. Julii, omnium Principum consensa Rex Solyme salutatus, Coronam tamen acceptare noluit, quod eâdem in Urbe Rex Regum, Christus mortem pro salute humani generis subisset. Vità decessit anno 1100. 19. Julii, successorem nactus Fratrem Balduinum, Edessa Principem.

Baldui-

Regem Solymæ coronatus, vitam exuit anno 1118. in monte Calvariæ sepultus. Successit Balduinus II. Hugonis Comitis de Rethel Filius, anno 1131. defunctus, relictis quatuor filiabus; quarum una, Malesinda, nupta Fulconi, Comiti Andegavensi, cum marito obtinuit Regnum.

Fulco ex Comite Andegavensi, Rex Solyma,

periît in venatione anno 1143.

Balduinus III. Fulconis præfati Filius, Regnum tenuit usque ad annum 1163, quo obiit; ipso regnante, inseliciter in Palæstina pugnārunt Comradus III. Imperator, & Ludovicus VII. Rex Galliarum, it suprà relatum.

Amalricus I. Balduini III. Frater Rex coronatus 18. Martii, anno 1163. Regnum, quod ex auri cupiditate malè gessit, anno 1174.

cum vita dimilit.

Balduinus IV. Amalrici I. Filius, mali corvi malum ovum, cum corpore malè affectus esset, & regimini inidoneus, sororem suam, Sibyllam, in Uxorem dedit Wilbelmo de Longa Spada, Marchioni Montferratensi, ad hocanno 1146. in Syriam vocato; in dotem verò dedit duas Urbes maritimas, Joppen & Ascalonem, cum annexis Territoriis. Hic juvenis Princeps quarto connubii mense, anno 1177. vità decessit Ascalone, relictà Uxore gravidà, qua, postquam enixa esset Balduinum V, ad alteras Nuptias transiens, formæ gratià illecta, socia-

sociavit sibi Guidonem de Lusignano, gente Aquitamman, Regni administratorem. Mortuo sub annum 1185. Balduino IV. Sibylla Soror, Guidonis de Lusignano Uxor, Regnum ambit contra Filium Balduinum V. impuberem, jam in Regem coronatum; quod ut certius obtineret, puerum ( ùt fama erat ) veneno extinxit eodem anno 1185. Funus pueri eò usque occultum habuit, donec Proceres ære corrupti, Guidonem Lusignanum, Regem renuntiassent. Quo facto, Gerardus Ridefordius, Templariorum Magister, penes quem Regni Corona affervabatur, ære pariter à Sibylla corruptus, eidem ambitiosæ Mulieri Coronam extradidit, quâ Guido cum Sibylla coronaretur. Vix Regia Insignia acceperunt, pueri Baldumi V. funus manifestant, qui eodem die terræ fuit mandatus.

Inde oritur odium ingens Raymundi Caftulionei contra Guidonem Regem; quem ut regno exueret, Saladimam Saracenorum per Ægyptum Principem sollicitat, ut arma in Guidonem convertat. Annuit Saladimus eå conditione, si Mahometem sectatus, circumcidi vellet, quod ni sponderet, fore, ut Gentisus exosus, Principes Saracenos omnes habeat sibi adversos ex eo, quod rem Christianarum videretur tueri.

Promittit Raymundus defectionem à Fide, si pulsus fuerit de Throno Guido. Hæctabulis scriptis mutud signata.

Anno 1187. Saladinus Solymam invadit, Guido Rex Urbem ab obfidione liberaturus, contra Saladinum egreditur, Crucem Domini-Christiano exercitui præferente Episcopo. Fit pugna à meridie in noctem, fusâ innumerâ Christianorum multitudine: capitur à Barbaris cum Cruce Domini Rex Guido, nec non plures ex Regni Principibus, atque inter alios Raynaldus Castillioneus, Christianorum proditor: Guido Rex ad Saladimun adductus, in victoriæ fignum vivus servatur, honestä custodiä Septennio detentus: Raynaldus proditor obtruncatur à Saladino, acinace per jugulum adacto.

Post Cladem capitur & prophanatur Solyma, excepto Templo Domini, quod quæstûs causa Christianis relinquitur. Guilielmus Tyrius de bello facro lib. 20. c. 13. l. 22. cap 25. 6 29. lib. 23. cap. 1. Continuator Tyrii lib. 1. cap. 3. 6 7.

(. • · . <u>. .</u>

Hunc finem habuit Regnum Solyme, postquam per annos 88.1 sub Francis Principibus stetiffet.

Perdita Regni Sede, Guido Titulum Regis Hierofolymitani vendidit Richardo, Anglia Regi, qui mutuo ipli cessit 1191. Titulum Regis Cybri. quam Infulam armis fubegerat, & hunc titulum familia Lusignana usque ad annum 1473. confervavit, donec Turci Insula prædominarentur. Vitam finiviti Guido in sua custodia anno 1194. Interea Interea Amairicus II. Guidonis Lufignani Frater, umbram Regii Nominis capellens, apud Ptolemaidem, quam & Acropolim vocant, us-

que ad annum 1205, consedit.

Succedit ibidem anno eodem Joannes de Brienne, Gallus, in Campania Comes, Titulo Uxoris, quæ Filia erat Guidonis, genita ex supra memorata Sibylla, quæ soror erat Baldulni IV. In ea tenuitate cum subsistere non posset Joannes, perdita etiam Uxore, anno 1222. in Gallias reversus, vitam clausit 1237.

### ANNUS 1188.

' Hoc tristi nuncio de occupata a Barbaris Palastina perculsus Clemens Pontifex, missis quaqua versum Legatis Apostolicis, Principes Christianos follicitat, ut Terræ Santtæ, extreme laboranti, quantocyùs succurrant. Primum sancta Crucis & Terra Vindicem se offert Fridericus Imperator, & Cruce cum Filio Friderico lignatus, Cœtum Optimatum Moguntia cogit. & ut idem faciant, tam verbis quam factis fortiter persuadet. Ne sumptus tantæ expeditioni necessarii desint, per totum Imperium collectæ indicuntur, à quibus nec Clerici immunes essent. Idem sanctum Negotium summis studiis prosequitur Rex Philippus per Gallias, & Henricus II. per Britanniam, hoc præcipuè hortantes, ut relicto omni sequiore sexu ejusmodi ad bella procedant, qui robore valeant, non qui suo numero

nend in munitioribus locis refervata, infuper pabulatores Christianos variis incursionibus fatigat; quò tanta penuria laborabat exercitus, ut necesse esset, equorum & asinorum carnibus famem fedare.

Teutonici diuturniorum miseriarum impatientes Iconium, Lycaonia Metropolim, obsident eo furore, ut sex horarum intervallo Urbem maxime populosam perruptis muris occuparent. Interfecti promiscue Pagani omnes: Urbs multiplici annona referta, militi victori in prædam data, accensa, direptáque pariter & vastata tota latè vicinia, idque etiam. in ultionem injuriæ alias Conrado III. Imp. illatæ.

Inde exercitu versus Philomeliam directo, Urbem omni telorum genere, milite & commeatu instructam. Imperator per Nuncios ad deditionem provocat: qui, jure Gentium violato, Legatos necant, & impetu facto per portas in Teutones effunduntur, magna suorum clade repulsi: urget obsidionem Fridericus, & effractis portis, equitatu immisso, omnem ætatem & sexum trucidat. Urbémque à milite direptam, in cineres redigit.

Mox Armeniam minorem ingressus, Mitilenem expugnat, & initâ cum Saracenis, qui in subsidium Urbis venerant, pugna, ducenta & amplius millia interemit. Tantus Friderici successus, ac virtus invicta Regulos omnes confines concivit, qui missi ingen-

tibus

tibus donis, fædus cum ipfo & amicitiam contrahentes, in ejus verba jurant.

Inde Comagenam per Amanum profectus. Saladini Filium cum ingenti exercitu obvium trabuit, eum quo congressus, dum fusos ho-Res insequitur, & cedentibus instat, præ altum fluvium Sarum scilicet ( quem nune Seleph, alii Fortarum, Feorumaliqui, nonnulti Suram vocant) inexplorato vado, pugnam ciendo transmittere conatur, equo offen? dente, jam gravis ætate, lapfus eft. Equus autem natatu ad citimam ripam reversus Imperatorem stapedæ inhærentem, onere armorum oppressum, & aquis ferme suffocatum, ità affecit, ut inter manus Suorum sublatus, postquam paulusum respirasset, oculie in Calum intentis, hac verba extreniùm vix sit effatus:

O per omnia laudandus DEUS, qui, it per aquam natum in hunc mundum peccatorem regeneratit, nundem per aquam sceleribus purgatum, advitam æternam recipere dignetur. Accipe FESU. Christe spiritum meum. His dictis psulo post à paccatis ab adstante Episcopo absolutus, exspiravit, non sine ingenti Reipublicæ Christianæ periculo, & luctu Piorum maximo, Hæc Continuator Guilielmi Tyrii lib. 2. de bella sacro cap. 6. cui potior sides habenda. Accidit infelix casus 10. Junii, 1190.

Otto de S. Blasio in Chron. cap. 35. rem ità refert: Fridericus ab Iconio Tarsum tendens, amne quodam, parte exercitus transposită, refrigerandi gratia (æstus quippe erat nimius) ingressus (nandi enim peritus crat) subitaneo frigore naturalem calorem extinguente, deficiens submergitur. Fertur hoc in Cydno amne accidisse, in quo & Alexander Magnus, simili quidem modo, sed non morte, fuerat periclitatus.

Intestina cum carne apud Tarsumin Cilicia, ossa Antiochiæ Regio cultu sepulta. Quòd balneando perièrit, ætas gravis repugnat, & Majestas Cæsaris in conspectu totius exerci-

tûs.

Aliter refert Chronicon montis Sereni ad annum 1190. Imperator, ait, Armeniamintrat, in Citiso obsit 4. Idus Junii. Translatus à militibus in Seleph, ubi & intestina ejus humata sunt. Corpus Antiochiam delatum, ibsque 9. Calendas Julii ante Aram S. Petri terræ mandatum, ut refert Chronicon Reichersbergense.

A morte Patris Fridericus, Dux Sueviæ, cui paulò antè Filiam Belæ III. Hungariæ Regis Pater desponsaverat, Imperator Christiani exercitus proclamatur; qui thesauris paternis inter milites erogatis, exercitum Antiochiam perduxit, ubi plurimis peste extincis, cum reliquis Acconem vel Ptolemaidem perrexit, & junctus copiis Galliarum & Angliæ Re-

gun,

gian, dum Urbem obsidet, sebre correptus, a. Cal. Feb. immatura morte decessit anne 1191. Urbe in conspectu Saladini occupata. Richardus, Rex Anglia, sibi victoriam arrogans, jubet exercitus sui signa turribus affigi; hac de causa, cùm per Civitatem transiens, vexillum Leopoldi, Austriae Ducis, ex turri ab ipso occupata, conspexisset, jussit illud dejici & conculcari: prædam item copiosam, communifudore partam, inter suos tantum distribuit, Italis & Germanis exclusis; & cum militum robore præstaret, spretis aliis Principibus, Imperium sibi soli arrogavit; quodità exasperavit Italos & Germanos. ut Asia relica . ad sua reverterentur, Gallorum Rege jam priùs bello domestico revocato. Tunc institutus Ordo militum, qui de Domo Toutonica dicuntur. Chron, montis Sereni.

Princeps erat Fridericus Barbarossa, quò proborum Scriptorum omnium testimonio, post Carolum Magnum majorem non habuit Imperium; in cujus obitu infelici tantò major fuit luctus, quantò ille majore terrore Principes Saracenos, omnémque Assum perculerat, func maximè, cum totam pene Syrium, vix quinque locis munitioribus exceptis, subjugasset.

Superest, ut leges referam, quas de jure Feudali alias in Campis Romaliis apud Placentiam faluberrimas dedit, mentem profecutus Lotharii II., qui primas dictavit.

- 1. Prohibet, ne quisquam Feudum Imperit vel vendat, oppignoret autalienet citra præscitum Domini Feudi; irritas etiam declarans omnes alienationes antehac, quocunque titulo, factas.
- 2. Qui Investituram Feudi intra anni spatium, sua culpa, non petiêrit, Feudum Domino restituat.
- 3. A Feudo excludit, qui pro expeditione à Domino citatus, non comparuerit.
- 4. Præcipit, ne Ducatus, Marchiæ, Comitatus Feudales dividantur.
- 7. Si filius Feudatarii Dominum Feudi offeninderit, fistatur, ut satisfaciat; si contuimmax comparere renuat, Feudisuccessione careat.
- 6. Feudo similiter privetur, si Vasallus Vasalli Dominum Feudi offenderit, nec aliunde satisfecerit.
- 7. Lis inter duos Vafallos circa Feudian oborta, non ab alio, quam Domino Feudi decidatur. Si lis fuerit inter Vafallum & Feudi Dominum, Curia Imperialis judicio standum.

Radevicus Scriptor Synchronus lib. 2. cap. 7. Idem author effigiem hujus Imperatoris exlubens, ibidem ita scribit cap. 76. Statura eminentior mediocribus, brevior longissimis: Flava casaries paululum à vertice frontis crispata: aures vix superjacentibus crinibus opertæ, Tonsore pilos Capitis & genarum assidua succisione curtante. Oculi acuti, & perspicaces: nasus venustus: barba subrusa, labra subtilia, nec dilatati oris angulis ampliata: tota facies leta & hilaris: dentes nivei: gutturis & colli non obesi, sed parumper succulenti: lactea cutis, juvenili rubore suffusa. Humeri paulisper prominentes: Crura suris sulta turgentibus: incessus sirmus & constans: Vox clara, & tota Corporis habitudo virilis.

Bellorum Amator, sed amore Pacis: manu promptus: Confilio validus: frequens in antelucanis Ecclestarum & Sacerdotum Cœtibus aut Solus aut minimo Comitatu: erga Clerum ità reverens, ut omnibus Italis erga Episcopos & Clerum servandi honorem & reverentiam exemplum esset: in Officiis divinis tam devotus, ut nemo auderet quocunque negotio filentium eius turbare. In omni venandi genere nulli secundus: in feris sternendis dexter rimus; si eligis, quod feriat, ferit, quod elegeris. In Convivio abundantia Regia, ut nec Sobrietas temulentiam, nec fames Frugalitatem incuset: in Scripturis & Gestis Prædecessorum evolvendis Sedulus: eleemosynas pauperibus ipse erogabat. Pècuniarum suarum decimas Ecclesiis & Mona-

Tom, VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. JEfu.

fteriis fideliter dividens: in Patria linguafacundus: Latinum faciliùs intellexit, quam loqueretur: vestitus Patrius non profusus, sed nec Plebejus.

Nomen Posteris reliquit tale:

FRE, fremit in Mundo: DE, deprimit alta profundo: RI, jus rimatur: CUS, cuspide cuncta minatur.

### **EPITAPHIUM**

Scriptum legitur in Frontibus Saracenorum, quos magnis Characteribus hoc bello fignavit.

# S Y M B O L U M FRIDERICI BARBAROSSÆ.

Qui nescit dissimulare, nescit imperare.

Elephanto, Belluarum nulla prudentior: nullaLeone fortior, at Vulpe nulla astutior; Nam quidquid agit, cum astu facit. Per diem latet, sub noctis silentio Gallinas venatur: harum clamore ne prodatur, quotquot potest, jugulat. Noctu pariter pascitur, antequam autem prædam voret, ossa omnia dentibus comminuit. Post pastum plumas omnes Gallinarum & Volucrum, aut terra, aut siccis arborum foliis contegit, ne ex tali indicio Cubile suum prodat.

Si Canis forte ipsam insectatur, cauda sua hac atque illac per rictum ipsius ducta, eum

eludit.

Fluvium frigore concretum transitura, aure ad glaciem apposita, de densitate glaciei conjectat,

## 368)226 ( 368 SYMBOLUM

Ģ

## FRIDERICI I. BARBAROSSÆ.

Qui nescit dissimulare, nescit regnare.

Titulus: Fictio prudens Regenti necessaria.



Lamma: Diffimulando capit: EPIGRAMMA

Pressa fame vulpes simulat se putre cadaver, Dissimulans morsus vulturis, inde capit.

2. Tom. VIII.

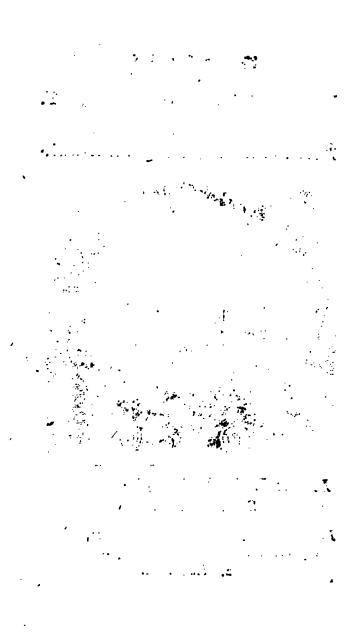

Rat: si aquæ subterlabentes magnum tum edunt, non transibit, quòd glande sàt densam non putet. Si nullum nuem strepitum audit, fidet glaciei. do same laborat, interram prostrata exms se simulat, ut Graculos alliciat, quos antes, hianterictu, captat & devo-rat. c astuto agendi modo docet Vulpes hon, Magnates præsertim, quam multa nulanda, quam multa dissimulanda, ut iera evitentur mala, & integra conser-Authoritas.

ortet autem ità fimulare, aut dissimuut occultus astus nullo signo externo estetur; simulatque enim simulatio sit esta, proditur apertè, quid homo voltus in mente; itaque dolus malè suc-, ut patet in fabula Lupi sub Pastoris l'occultati.

us fame stimulatus sæpe frustra Ovium abat Gregem ob continuas Canum & Pavigilias. Quid faciat, ut prædam caad dolos convertitur, induit Pasteris m, & larvam sumit; nec defuit fraudi . Sagum induit humeris, Pileum imcollo Fistulam appendit, & baculo, gressum sublevat. Sic personatus madit, omnia favent dolo, dormiunt & Pastores; tantum vocem Pastoris edepotuit, æmulari conatus, horrendum it. Evigilant Pastores, accurrunt Canes:

frustra obluctatur, frustra sugam quærit Lupus, dolosis suis vestibus impeditus; ità cinctus ab hostibus occiditur, & qui prædæ inhiabat, ipse sit præda Canibus.

Cautè ergò simulandum, cautè dissimulandum; hoc qui nescit, nescit regnandi ar-

tem; nam

Creditur Imperio Sceptróque inidóneus ille, Qui nihil in Regno dissimulare potest:

Cum in hoc tota summatim gubernandi. Scientia comprehendatur; quod enim Rectores Mundi supra commune Mortalium vulgus extollit, est vis summa & absolutae Potestatis, quam habent in inferiores, tum plectendi corum vitia, tum coronandiscorum merita, unaque pro libitu elargiendi sua dona, gratias & honores; quosit, ut ex una parto timeantur, ex altera amentur & honorentur.

Qui timent, timent propter pænam suis delictis debitam; hanc ut effugiant, vitia oc-

cultant, ne mali appareant.

Qui amant & Ironorant, id non tam faciunt propter Person & dignitatem, quam propter donorum cupiditatem; hæc ut impetrent, mille Protheos ludunt, adeò ut nulla forma sit, quam non essingant. Ex quo sequitur, quòd Magnates totà vità non nisi cum Larvis occupentur, ut proinde nihil difficilius sit, quam Larvam detegere, & sucum à Vero discernere, maximè cum omnium Aulicorum studium unicum sit, per simulationes Principi placere.

Ut nemo est, qui seipsum non amet; ità nemo est, qui laudis alicujus cupidus non sit; neque hoc semper vitiosum est, si modestia rem moderetur; indidit enim nobis Natura amorem laudis, & vituperii horrorem, ut exstimulet ad virtutes & coerceat nos à vitis.

Avis Paradifiaca & Channeleon ambo, ut ajunt, ex aëre vivunt; fed illa altè volat, ut puro aëre fruatur: iste humi repit, & nutritur aëre impuro atque corrupto. Sic Virtuo-sus pascitur-laude & Ambitiosus; verumille pascitur verà laude, quam Virtus ipsi procurat; alter falsà laude, quam adulatio suo veneno polluit. Si laudem modestia intra limites non cohibeat, facilè continget, ut verum credamus, quod adulatio sinxit.

Romaniquidam Cafares.cum ab Adulatoribus Dii vocarentur, primum erubucrunt, mox dubitarunt, denique adeò infanierunt, ut Aras exigerent, & victimas; ità qui laudibus inescantur, Laudatorem difficulter di-

stinguent ab Adulatore.

Alius Parasitus, audito Tonitru, Alexandrum Magman accedens, quærit, An tu es, Fili Jouis, qui ità tonas in Calis? & cùm muscam in facie Alexandri vidisset, illam præaliis felicem prædicavit, quòd digna esset, Sanguinem Divinum sugere.

Placuere ista Alexandro, ideoque dona dedit Sycophanta. Si fucatam laudem dissimulas.

fet, sua munera servasset.

Apud

Apud Plautum Philomantia ancilla, ut Heræ suæ formam exaggeraret, negabat, quod ipsa pro Corpore ornando petebat. Si sucum illa afferri jussit, quo faciem illineret, absit hoc à mea Domina, ajebat Adulatrix famula, hoc enim perinde foret, ac ebur atramento tingere. Si aquam petist promanibus lavandis, famula reposuit: manus tuæ facilius aquam lavabunt, quam ut hæ ab aqua laventur.

Famelica Vulpes Corvum cum frusto Carnis in rostro, arboris ramo insidentem, laudavità cantu. Hujus suæ artis cum malè credulus specimen daret, Vulpecula lapsamèrostro Carnem abstulit & abist, secum cogi-

tans: babeo, quod intendi.

Talem Vulpeculam scripserunt nonnulli fuisse Benedictum Cajetanum, Cardinalem (à qua tamen calumnia illum egregiè vindicavit Ægidius Romanus, seuColumna in Libro de Renuntiatione Papa Cap. 23.) qui cum videret, quod Calestinus V. prioris vitæ solitudine captus, Pontificios labores fastidiret, ac de dignitate abdicanda deliberaret, multis callide vitæ Privatæ ac Contemplativæ delicias deprædicabat, eo fine, ut ipse Pontificatum adipisceretur. Nec spe fua frustratus fuit; nam postquam Cælestimus, dimisso Pontificatu, ad vitam Monasticam reversus. Coroum, hoc est, nigrum habitum induisset, Cajetanus pinguem bolum tulit, fa-Etus Cælestini in Sede Ponficia Successor, anno 1294. Sub Nomine Bonifacii VIII Ut

Ut varii autem sunt Principum genii & inclinationes, ità variant etiam Assentatorum studia, ubique Personæ, tempori ac loco sesse accommodantes; aliter agunt & loquuntur tempore sereno, aliter turbulento: cum tristi tristantur, cum hilari lætantur.

Si iras Princeps coquit, pabula subminifirant: si odium adversus alterum prodit, susurrationibus augent: Si voluptatibus inhiat, nova sensuum irritamenta suggerunt, sidque non alio sine, quam utgratiam aucu-

pentur, & fortunas suas proferant.

His incantamentis non irritari, hoc sibilo non accendi, his fraudibus non capi, quanta opus est prudentia & circumspectione? quanta oportet simulare, quanta dissimulare? oportet habere aures, & non audire: oculos, & non videre: linguam sine voce, sensus pene omnes absque sensu: oportet in omnibus memorem esse, quod monet Ezechiel. cap. 2. v. 6. Subversores sunt tecum, & cum scorpionibus habitas.

Ut ergo Principi integra stet Authoritas, primum omnium debet occultare sua vitia, & vehementes animi passiones; hæcenim si patescunt, aperit omnibus januam Fortalitii suæ mentis, & per hæc loca Inimici Politici faciunt suos assultus, ut libere in animum intrent & exeant, & ubi volunt, suis stre-

phis decipiant,

Habent Passiones omnes sua signa externa, quibus prodant, quid intùs lateat; nam juxta Salomonem Prov. 17. v. 19. Quomodo in aquis resplendent vultus prospicientium, sic corda hominum manifesta sunt prudentibus, ut colligant scilicet ex signis & actionibus externis, quid boni, malive occultetur in corde; quæ autem sint illa signa, variis locis indicat.

1. Proverb. 15. v. 13. inquit: Cor gaudens exbilarat faciem: in mærore ænimi deijeitur Spiritus. Hoceft, infolitum gaudium ex quocunque objecto conceptum, nifi ab ipfo sui ortu magna animi moderatione compescatur; adeò in corde exuberabit, ut signa internæ lætitiæ in fronte, oculis & tota facie legantur. Mæror contra, qui pectus intus premit, ita totum externum hominem consternit, ut pallescant ora, frons contrahatur in rugas, oculorum acies infringatur, artuum omnium vigor obtundatur, ut vox faucibus hæreat.

2. Proverb. 12. v. 16. Fatuus statim indicat iram suam; qui autem dissimulat, callidus est. Quasi diceret: Homo sui non compos, si irâ incenditur, hanc prodet immutato vultu, acri obtutu, supercilio modò depresso, modò elato, turgentibus venis, spumante ore, crebro anhelitu, intentis naribus, loquela aspera & vehementiore. Sapiens verò franget primum iræ impetum, dissimulabit injurias, animum ad alia convertet, ut semper idem, sibique præsens appareat.

3. Ecclesiastici 19. v. 26. Ex visu agnoscitur Vir, & ab occursu faciei cognoscitur sensatus: amictus corporis & risus dentium, & ingressus bominis enuntiant de illo.

Qui enim in visu nimis liber est & vagus. ille ostendit animum suum vanum esse & lascivum, nullamque ipsi inesse prudentiam & honestatem. Facies item, gestus & compolitio Corporis manifestant, quis habitet intus. Vestitus nimis luxuriosus, risus immoderatus, & dissolutus, fastuosus incessus; indecens & levis, figna funt latentis fuperbia, ambitionis, lascivia, vanitatis & ignavia. Et sic Corda Hominun manifesta sunt prudentihus; Nam ut Apostolus ait 1. Cor. 2. v. 15. Spiritualis homo judicat omnia. Quia, qui ejusmodi passionibus non agitur, tranquilla mente reflectit ad ista signa, & conformiter recheRationi inde judicat de internis, ut totum alterius animum habeat exploratum, itaque fibi viam paret, ut, quæ volet, consequatur; tam facile enim tali erit, alterum in suam voluntatem inclinare, quam puero Æ thiopi. regere Elephantein.

Qui verò callet artem dissimulandi, & in-1 ordinatas omnes animi affectiones ità occul-, tandi, ut ne vestigium occultà latentis iræ aut invidiæ, odii aut amoris, ambitionis aut timoris deprehendi possit, superior erit, omnibus, itaque eos tenebit suspensos, utillis non tam sit venerationi, quam timori.

P 5 Et

Et hæc illa Archetypa regnandi forma est, qua utitur DEUS in gubernatione Mundi. Observat ille vigili oculo omnes actiones hominum, quin ipse observetur: innumeris quotidie injuriis lacessitur, nec Vindicem dexteram extendit, dissimulans peccata bominum propter panitentiam. Sap. cap. 11. v. 24.

Solem sum oriri facit super bonos & malos, & pluit super justos & injustos. Matth. 5. v. 45. Versat vices Mortalium in momento, dum minimè cogitant: deducit ad inferos, & reducit, humiliat & exaltat. Sermo illius Potestate plenus est, nec dicere ei quisquam potest: quare ità facis? Ecclef. cap. 8. v. 4. Quia juxta Apostolum Rom. 11. v. 33. incomprehensibilia sunt judicia ejus, & investigabiles viæ ejus.

Nemo accedere potest ad hoc Cor altum. ubi latet Abyssus judiciorum, binc omnium hominum animi sunt suspensi justorum equè ac unplorum; quia ut ait Ecclesiastes cap. 9. v. 1. Sunt justi atque sapientes, & opera eorum in manu DEI, Es tamen nescit bomo, utrum amore, an odio dignus

fit.

Divinam hanc gubernandi methodum imitentur Rectores Mundi: primo servent sibi Cor altum, nulli, etiam Familiarium scrutabile: audiant aliorum opiniones & confilia, eaque probè secum perpendant, mentem tamen fuam, si ità rei gravitas postulat, non nisi in tempore aperiant; tunc enim fermo plenus crit Potestate; cum prudenti hoc silentio occluditur via, justum judicium subvertendi. & in aliam partem fraudulenter de-

torquendi.

Fatua ingenuitas est, arcana Cordis leviter detegere, & semper veritatem disertè eloqui; periculosa sinceritas, cum taciturnitas præcipuum sit regnandi instrumentum. Quisquis Secretum leviter committit alteri, Sceptrum eidem una tradit.

Mentiri Principem non decet: juvat autem quandoque tacere, aut veritatem effugiocelare. Eluceatin omni actione candor quidamRegius; quo utendum est aliquando etiam erga eos, qui fallere cogitant; hi enim si in meliorem partem rem interpretantur, sic decipiuntur & perturbantur insuis Confiliis, ut vacillare incipiant; id quod tunc potissimum erit observandum, quando agendum cum versipellibus, aut cum Legatis exterorum Principum, quia dissimulatio in vultu, responsa ambigua & æquivoca sunt tutissima contra fraudes aliorum remedia. Hoc enim. est duplicare custodias animi; nec quidquam mali his actibus inest, cum non ad fallendam Fidem Publicam, nec ad offendendum, fed folum ad pericula eludenda adhibeantur. 1. Reg. 18. v. 14. Inomnibus viis suis David prudenter agebat - - vidit itaque Saul, quod prudens esset nimis, capit cavere eum. Ecce fructum dissimulationis.

Dissimula, simula, quoties occasio poscit, Moribus ut morem temporibusque geras. Temporibus, qui ritè sapis, servire memento Omnibus, ut tempus serviat omne tibi.

Temporibus servire, est Hominum moribus se accommodare; cum enim debeantReipublicæ Administratores in tanta Hominum multitudine ac varietate vivere, debent necessario se præparare & aptare Hominum genio ac tempori, prudentum Nautarum exemplo, qui omni se Ventorum mutationi accommodant, jam plenis eos velis excipiunt, jam oblique solum captant, Clavumque nunc dextrorsum, nunc sinistrorsum obvertunt, aut si validior instat tempestas, vela plane contrahunt, ne frustra contra nitentes majori se periculo exponant.

Hoc modo dissimulandi callide olim Senatores, Carthaginenses eluserunt vim Ducis sui Hannonis, Teste Justino lib. 22. Hist. Morti destinarat Hanno Senatores Carthaginenses; intrem facilius exequeretur, dolique omnis suspicionem à se amoliretur, Nuptias adornandas putavit Filias sua, ubi invitatos Se-

natores Veneno necaret.

Hi fraudem præsagientes, maluerunt scelus declinare, quam vindicare, ne in Viro tampotente plus Negotii faceret res cognita, quam cogitata; Ideóque satis habuerunt, publica Lege ordinare Sumptus Nuptiales, ut sic obviamirent Hamonis conatibus.

Solum

Solum sæpe insidiarum remedium est, si non intelligantur Tacit, lib. 4. Annal. & Cicero l. 2. de Officiis: est non modò liberale, paululian nonunquam de suo jure decedere, sed interdum etiam fructuosiam.

Duces rebus afflictis hilaritatem de indu-Itria simulant, & res adversas adumbrata lactita abscondunt, ne militum animi, si fractam Ducis mentem viderint, simul con-

cidant.

Cum Gustavus Adolphus, Rex Suecorum, anno 1632 sub ipso pugnæ æstu prope Lipsum ictu globi prostratus esset, Duces Militiæ funus cautè dissimularunt, ne Milites subito terrore fracti in prælio remitterent. Fructus dissimulati funeris erat Suecorum Victoria de Cæsarianis.

Chorochus Trojanus ut capta jam Urbe Troja, cum reliquiis Popularium suorum furorem.
Gracorum eluderet, a prostratis Gracorum cadaveribus habitum & arma mutuatus, hostium agminibus se junxit, & noctis benesicio innumeros trucidavit, ita suos apud Vagilium affatus lib. 2. Eneidos à versu 389.

Mutemus clypeos, Dandanque Insignia nobis 'Apremus; dolus, an virtus, quis in hoste requirat?'

Arma dubunt ipfi. Sic factus, deinde comantem Androgei Galeam, Clypelque Insigne decorum Induitur; laterique Argicum accommodat ensem; Hoc Riphæus, boc ipse Dymas, omnisque juventus Læta facit: Spoliis se quisque recentibus armat.
Vadimus immixti Danais, baud Numine nostro,
Multáque per cæcam congressi prælia nostem
Conserimus, multos Danasm demittimus Orco.
Postra divir Inscreder.

Rectè dixit Lysander, Dux Lacedamoniorum: quò leonis pellis non potest attingere, assumda est sulpina. Nihil in bello utilius, quam doli. Oportet quidlibet conantem frangere adversarium. Cum vulpibus vulpinandum, Cum Cretensibus Cretizandum.

Venator quasdam feras vi & manu interficit, plures sæpe occultis laqueiscaptat. David apud Achis, Regem Geth, malè sibitimens, fatuum se simulavit, ut periculum vitæ effugeret. 1. Regum 21. a versu 12.

Extra belli tempora dolis uti & fraudibus, ignominiosum est Magnatibus. Cum Parmenio suaderet Alexandro Magno, ut fraude aliqua uteretur, respondit: facerem, si Parmenio essem; at quia Alexandex sum, facere nolo.

In Pactis & Contractibus fallere, omnem fidem & famam adimit; esto, causæ non desint, queis persidia tegatur. Nam ùt Livius ait lib. 9. Persidos nunquam causa desiciet,

cur pattis non stent.

Juxta S. Ambrosium autem lib. 2. offic. sides etiampersidis est prostanda: & Cicero pro Roscio: Persidiosum & nefarium est, sidem frangere, quæ continet vitam. Et rursum lib. 3. offic. Fraus distinguit, non dissolvit perjurium.

Sincerè

Sincerè itaque, & candidè agendum, cùm fides datur; vult enim sibi quisque credi. Execranda fuit illa Tryphonis persidia, qua Jonatham. Ducem Machabæum decepit, & post dimissum exercitum in urbe Ptolemaide captivum tenuit. Lib. 1. Machab. 12.

Turpior illa perfidia fuit, qua ficta nova causa idem Tryphon impius etiam Simonem, Jonatha Fratrem, circumvenit Lib. I Machab.

13. versu 14. & sequentibus.

Diabolica est illa Machiavelli dostrina quam tradit in Librode Principe, dicens: Princeps, ut cautius decipiat, & statum sium confervet, timorem & reverentiam Divini Numinis simulare debet, quamvis nec DEUMamet, nec metuat, modestiam item & temperantiam, quamvis dissolutus sit & intemperans: Clementiam & Lenitatem, licet crudelis sit & serus. Caterarum virtutum speciem & imaginem quandam ostentare debet, ut sua vitiategat, & quinon est, babeatur.

Et Capite 17. ait: Non est necesse, ut Princeps distas virtutes habeat, sufficit, si credatur habere. Sufficit, si pius, fidelis, humanus, Religiosus & integer credatur; vel si etiam reipsatalis sit, ut, cian opus fuerit, sciat mutare se, & in contrarium vertere.

Frequenter, status conservands causa, cogitur fidei, charitatis, humanitatis & Religionis jura perfringere; oportet autem, sic animo sit comparatus, ut ad omnom ventum & Portuna varietatota vela

vela vertat, & si possit, à bono non dessettat, sed in malum noverit declinare, si necessitas ità postulaverit. Itaque nullum verbum Principi excidat, quod non sit plenum quinque prædistis virtutibus, ut qui eum viderit, judicet totum ex pietate, side, integritate, humanitate, & Religione prosicisci. Hæc Machiavellus.

Qua sua doctrina non ille Principem, sed Diabolum efformat; ità enim simulare, per-inde se habet, ac induere Naturam Diaboli, qui, ut alios decipiat, & statum Regni sui sirmet, transformet se in Angelum lucis, ne-fanda sua consilia sub specie virtutis inspirans.

rans.

Talis pelle Ovis, est re verà Lupus. Vultu homo, Corde Vulpes. Ore blandè ridet; manu ficam tenet. Foris Cygnus candorem mentitur, intus duram & nigram carnem habet.

Lubet imaginem tam Monstrosi Principis intueri? oculos intendamus in Herodem Asculonitam, Vulpem versipellem, qui pro Regno suo stabiliendo, nihil non licere sibi persuasit, ausus non Conjugem tantum Mariamnem, Filios, Propinquos & Potentiores sua ambitioni sacrificare, sed Christum ipsum in cunis suffocare.

Simile Dogma Julius Casar tenuit, dicere folitus: Si violandum est jus, regnandicausa violandum est, de reliquo pietatem colas. Quasi verò retinenda dominationis causa nullum non

**fcelus** 

feelus honestatem aliquam acquireret juxta illud Senece in Thiefte:

Ubicunque tantim honesta dominanti licent,

precariò regnatur.

Principum Virtutes non fictie, sed veræ effe debent; sienim larva & sictio Virtutis valeat ad statum conservandum juxta Pseude-Politicorum Regulas, multo magis id præstabit vera & solida Virtus.

Sacrates, teste Cicerone lib. 2. Offic. ajebat: hanc viam ad gloriam esse preximam, siquis ageret, ut qualis haberi vellet, talis esset. Quodsi qui simulatione & inani ostentatione, & sicto non modò sermone, sed etiam vultu stabilem se gloriam consequi posse existimant, vehementer errant.

Vera gloria radices agit, atque etiam propagatur; ficta omnia celeriter tanquam flosculi decidunt, nec fimulatum quidquam aqtest esse diuturnum; qui adipisci veram gloriam volunt, justiție fungantur officiis.

Et lib. z. Offic. ait Civero: totius injustitie mulla capitalior est, quam eorum, qui tum, oien maxime fallunt, id agunt, ut Viri boni esse videantur.

Seneca lib. 1. de Clementia: ficta citò in naturam fuam recidunt; quibus veritas fubest, quaque ex solido enascuntur, tempere ipso in majus, meliusve procedunt.

Juxta Divi Basilii effetam duplici penal dignus est, qui sub pallio Virtutis vitiosus est.

Tom, VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. FEfu.

est; quia, ut Divus Hieronymus ait, turpiora sunt vitia, cum Virtutum specie celantur.

Simulata æquitas, inquit S. Augustinus, non

est æquitas, sed duplex iniquitas.

" Ità qui fimulant, malè ædificant, ùt rem exemplo probat S. Gregorius Nazianzemus. Gallus inquit, & Julianus, Fratres, Constantii Imperatoris Patrueles, sancto Martyri Mamanti magnificentissimum Templum exstruere coeperunt, opere inter se distributo: Gallus Senior Religionem colebat; Julianus Apostata larvam tantum & speciem pietatis habebat; videri pius volebat, ut Christianos falleret. Interim quidquid impensis Galli exstruebatur, feliciter assurgens succedebat, firmum & stabile; quod nomine Juliani uno die ædificabatur, altero corruebat. DEUS declaravit, amare se cor purum & fincerum, fictam autem mentem deteftari. ··· Multa simulare, multa dissimulare tam necessarium est Regnanti, ut Ludovicus XI.

Galliarum Rex. qui hanc Barbarossa gnomen semper in ore habebat, Filium suum Carokam VIII. præter hæc verba, nulla alia latina scire vellet; Principi satis esse ratus, si

nosset prudenter dissimulare.

Cum enim impossibile sit, ut in Imperio tor & tam diversa mentes ad unius voluntatem cogantur, debent Principes & nolentes in multis connivere, aut dissimulare, nisi fru-Ara contra torrentem niti velint, & nullo

**fuo** 

fuo cum fructu odia incurrere malint; licèt enim potentes sibi videantur *Principes*, non tamen sunt omnipotentes, & si per vim agere velint, multa sient, quorum posteà pudeat & pœniteat.

Sapiens non semper uno incedit gradu, sed una via, ait Seneca, nec se in aliquibus mutat, sed potius aptat, quod maxime pru-

dentiæ eft.

Qui fimulat, aut diffimulat cum prudentia, medium tenet, & cavet, ne ex una parte vis vergat in tyrannidem, aut ne ex altera parte astutia degeneret in fraudem: Dignitas Regia omnem respuit maculam.

Simulando decipere velle & mentiri, hoc non Regium est, sed improbum; dissimulando frontem operire, & reticentia mentem tegere, excelsi animi est. Res clarior in

exemplis apparebit.

Aggrediendum est opus, quod vires superat; hic cautè Virtutem dissimula, ut Auctoritatem conserves. Sic parvæ mulieri consilium suggessit Ovidius dicens:

Parva, sedens maneas, ne stans videdre sedere. Partes Pompeji Magni occultè tuebatur Cicero; Julium Casarem tamen Oratione commendabat; quòd aliud diceret, aliud intelligi vellet, ut refert Vellejus Patersulus.

In Tyriensi Arianorum Conciliabulo Timotheus Presbyter sanctum Athanasum, Alexandria Episcopum, ab impudente muliere falso de

) a violento

violento stupro accusatum, simulatione ab infamia liberavit, & Arianorum malitiam, qui mulierem ad scelus isthoc Athanasio assingendum induxerant, publicè consudit, Certus enim, quòd Athanasius mulieri ignotus esset, Athanasius se simulans, Egóne, ajebat, apud te sum diversatus? egóne te violavi? Cui illa petulanter: Tu mibi vim intulisti, idque jurejurando assirmans, judicum Arianorum sidem obtestabatur, ut tantum slagitium vindicarent. Qua aperta fraude rejecta est mulieris impudentia, & manisestata S. Athanasii innocentia.

Difficile est, sateor, abscondere pettoris estus; sed quandoque oportet. Cum Saul in Regem esset electus, & abiret cum adhærente sibi exercitu in Gabaa, Filii Belial despexerunt eum; & non attulerunt ei munera; Ille verò dissimulabat, se audire. Lib. 1. Reg. 10. v. 17. Oportuit, ut Rex novus hæc dissimularet,

ne plures ab ipso abalienarentur.

Anno 1788. per tempestatem periit cum decem armatorum milibus Classis Hispanica, Invincibilis appellata, quam Philippus II. Rex contra Anglian expediverat. Hoc inter ludendum edoctus Rex Philippus, premit altum corde dolorem, & quasi nihil perperam accidistet, ludere pergit.

In seditione, vel corruptione Duces plechendi, quia origo omnis suroris penes Auctores est, reliqui contagione insaniunt. Hinc Hinc Theodofius Magnus, Imperator in Thessalonicensum Civium cæde notam crudelitatis incurrit, quòd omnes promiscuè trucidaverit. Si mitius egisset Dux Albanus, Belgium Regifuo Philippo servasset, nec Consæderatæ Provinciæ ab Hispanis desecissent.

Severitas amittit assiduitate auctoritatem,

& crebra punitio vilescit.

Malum quidem est, Principem habere, sub quo nihil ulli liceat: pejus verò, sub quo omnihus omnia licent. Dio in Nerva Imperatore.

Qui non vetat peccare, cum possit, jubet.

Seneca in Medæa.

Dissimulantur minora Præsectorum surta, ut majora deprehendantur; pæna deinde sit Talionis; nam, ut Plinius ait, ereptum pecunias alienas iverunt, perdant bas, quas babent.

Vel juxta Suetonium in Vespasiano: facienda inde spongia; postquam affatim imbibe-

runt, exprimantur.

Nihil ad terrendum validius, qu'am post multam dissimulationem severo judicio in sontes animadvertere.

Si carpenda videt prudens, non omnia carpat; Servet apud mentem posteà agenda suam.

XXII. HENRICUS VI. regnat à 10. Junii, 1190. ad 28. Sept. 1197.

ANNUS 1190.
Natus est Herricus apud Neomagum in HolQ 3 landia

landia, non anno 1156., sed anno 1165. titre-Aè notat Godefridus Viterbiensis Barbarosse Cancellarius, in Chronico. Quinquennis Bambergæ: anno 1170. in Regem Romanorum electus, eodem anno 15. Aug. Aquisgrant unctus & coronatus est à Philippo Coloniensi: necobstat, quod nascendi Ordine primus editus sit inter cœteros Fratres, tum quia Beatrix Mater anno 1156. immatura desponsata est, tum quia an-

te Henricum duas fæmellas peperit.

Anno 1184. cum litis decidendæ causa. quæ Erfurti erat inter Comradum Archi - Episcopum Moguntinum & Ludovicum Thuringia Lanteravium, loco Patris præsideret, accidit ipfo Festo, Divo Jacobo sacro, ut domus Præpositi Ecclesia B. V. ubi Principes convenerant, male materiata ruptis repente trabibus collapía, plurimos ex Principibus in cafum traxerit: Rex quidem ad primum ruinæfragorem cancellis fenestræ; ubi cum Moguntino confederat, apprehensis, perniciemultimam evalit, eò usque pendulus, donecadmotis scalis cum Moguntino salvaretur. Fridericus Comes de Abensberg, Henricus Comes de Schwarzenburg, quod effent in extrema parte Domûs, in Latrinam cum aliis prolapsi, miserima morte perierunt, Ludovico Thuringo ægrè se sordibus extricante. Gosmarus Comes de Zigenbayn . Ludovicus Comes de Wartte g. Gosmarus Comes de Kirchberg, Beringerus de Melding oppressi interierunt. Albertus Stadensis Stadensis in Chron. Chronicon Montis Sereni.
Continuator Lamberti Schaffnah. & Siffridus
Preshyter.

Anno 1185. desponsatur Constantia, Rogerii Regis Sicilia Filia Henrico, & sequenti anno. Mediolani ambo coronantur, & Nuptias celebrant. Anno 1189. moritur Wilhelmus II.1 Rex tertius Sicilia & Dux Apulia 16. Cal. Decembris, cùm antè de Consensu Procerum collectorum hæredem renuntiasset Henricum VI. ùt rectè reserunt Richardus de S. Germans, & Chron. Aquicinstimum. Contra Henricum VI. anno 1190. Rex Sicilia à Proceribus proclamatur Tancredus, Filius Naturalis Rogerii, Ducis Apulia, qui Patruus erat Wilhelmi II. Regis, & Frater Constantia. Cum tot errores circumserantur de Constantia, Henrici VI. Conjuge, illos ex ordine resuto.

Error primus Justi Lipsii, qui lib. 2. in exemplis Politicis cap. 4. cum multis aliis,

Monito 2. ità de Constantia refert:

Constantia Neapolitana Regina, quæ nupta Henrico Imperatori 1194. quinquagenaria etiam major uterum cæpit ferre, fraudem aut fucum suspectantibus multis; quod utrumque prudenter amolitus est Henricus, ac primum, cum uxor ad eum in Germania agentem adspiraret, vetuit, jussitque in Regno subsistere, & adventum suum exspectare, coram suis (cum bono DEO) hæredem regni parituram. Deinde Uxore etiam ipså sic volente,

in fore tentorium expansum, sactà potestate Nobilibus Fæminis veniendi, & parientem ac partum pariter oculis usurpandi; peperit, igitur in tali, ut sie dicam, scenà Fridericum, Raterni Avi nomine appellatum. Hæc satis mira in illa ætate, etsi rei sides aliqua jam antè ab Abbate Fouchime sacta, illo, cujus Vaticinia tunc clara erant, & nunc que que tradita scriptis leguntur, vaticinante; quippe parituram prædixit, & quidem Filium, tali vita, & sorte, quæque alia Friderico evenerunt. Hæc Lipsus.

Fabula fundatur in Epitaphio, quod pokerioribus annis tumulo ejus inferiptum est hoc tenore:

Cæfaris Henrici lates hic Conftantia Conjux, Unideno lustro, hac platel, rugosa Sacerdos Falta, dedit partu Fridericum Augustas secundum, Pro meritis sacraba tenet sic ossa Panormus.

. Vixit annis L.XI. obiit anno MCCIV.

Imò Falfum est, quod quinquagenaria major Conjugium inièrit cum Henrica, annos tunc unum supra viginti nato; cum enim posthuma esset Constantia, & post Patrem Rogenam anno 1154, defunctum nata ex quinta Uxore Beatrice, Comitissa Realisa, nonnistriginta duorum annorum erat, quando Henrico 1186. Mediolani nupsit; & cum anno 1194, Anagnia pareret Fridericum, annum agebat zetatis quadragesimum. Standum ergò auctoritate Gades sidius Viterbiensis, rerum harum conscii,

conscii, quòd Cancellarius esset trium Suevicorum Imperatorum scil. Conradi III. Friderici Barbarossa, & Hemici VI. qui apertè testatur in suo Pantheo, Constantiam tricennalem nupsisse, ità scribens:

Fit Regis Siculi Filia Sponsa sibi.

Sponsa fuit speciosa nimis, Constantia dicta, Postbuma post Patrem, materno ventre relicta,

Fámque Tricennalis tempore Virgo suit.

2dò. Falium est, quòd Sexagenaria major obierit anno 1204.; nam ex literis Innocentii III. Papa datis anno primo sui Pontificatûs, scilicet anno 1198. manifestum est, illam vita decessisse eodem anno 1198. 27. Novembris, anno ætatis suæ quadragesimo quarto.

Error alter æquè gravis est, quo fertur, Constantiam suisse rugosam Sacerdotem, sive Monidem, DEO per Vota Religiosa sacratam, & dispensante Alexandro III. Papa, nuptam.

Fabulæ hujus Author est Fazellus, qui lib. 6. cap: 3. in sine de Constantia scribit, quòd Rogerius Pater ejus, perculsus Vaticinio Joachimi Abbatis Cisterciensis, tunc per Calabriam Famesi, quo ajcbat, quodsi nupserit Constantia, illam fore sunestam facem Siciliæ, Filiam concluserit in Cænobio, ubi per Vota prositeretur Religionem.

Confirmat fabulam Bernardus Justinianus, Nepos santti Laurentii Justiniani, asserens, quod Alexander III. dispensarit in abrogato Monachatu, ut Constantia, Wilhelmi Regis Fi-

lia, Monialis DEO facrata, inire posset connubium.

Quam falfum est, Constantiam suisse Filiam Wilhelmi Regis, tam falsum est Justiniani testimonium de dispensatione Alexandri. Constatenim, Constantiam non Wilhelmi, sed Rogerii Regis Filiam suisse.

Constat item Alexandrum III. Papam quinquennio ante Nuptias Constantia, scilicet anno 1181. defunctum fuisse, cum modo anno 1185. per Fridericum Barbarossam impetrata fuisset Constantia Henrico Filio in Sponsam.

Fazelli fabula exploditur per firmius testimonium Godefridi Viterbiensis, dicentis, Constantiam fuisse posthumam Rogerii Regis Filiam. Si enim posthuma fuit, quomodò vivo Patre potuit esse Monacha & Professa?

Rogerium anno 1154. è vità migraffe testatur Robertus Monachus in appendice ad Chro-

nicon Sigeberti.

Non possum, quin res Siculas altius hocloco repetam, cum in decursu præsentis tomi perfrequens occurrat Sicilia memoria.

Vix crit in Orbe Regnum, quod magis in

Regibus variat, quam Regnum Sicilia.

Ex Solino & Chuverio lib. r. c. 2 primi Siciliae Incolæ fuerunt Cyclopes, monstrosæ magnitudinis homines, circa Ætnan præcipuè & Agrum Leonimum, quod probant multis locis reperta cadavera; & quia Terra cum vicinis Insulis Liparitanis sulphure abundat & spelun-

eis, venti recepti magna incendia excitant, & tractus ille frequentibus motibus agitatur. Hinc finxerunt Poëtæ Cyclopes homines Monoculos, qui in ignita illa officina Jovi fulmina fabricent.

Creditur olim juncta fuisse Italia, & terra motibus avulsa, quod indicare videtur Vir-

gilius lib. 3 Æneid. v. 414.

Hæc loca vi quondam, & vaftaconvulsa ruina, Dissiluisse ferunt: cum protinus utraque tellus Una foret; venit medio vi pontus, & undis -Hesperium Siculo latus abscidit.

Dicebatur olim Insula Cyclopum, ùt Virg. ait.

Ignarique viæ Cyclopum allabimur oris.

Alio nomine etiam Trinacria appellabatur à figura triangulari, quam efficient tria Promontoria: primum est Promontorium Pelorum versus Septentrionem, Italis Capo di faro, ità dictum à Pharo, sive Speculà & turri, que ibi ad dirigendas naves est exstructa, una leuca à Calabria dissita.

Ad Meridiem est Pachymus, Capo di passaro. Ad Occidentem est Promontorium Litybaum, distans à littoribus Africa centum &

viginti passuum millibus.

Pridem ante Christi tempora, ex quo sorebat Carthaginen siana Respublica, ejus dem non ignobile membrum suit Siciliu: illà demum per Romanos eversà, Romanorum potestati subjecta suit, tam sub Consulibus, quam sub Imperatoribus, donec, satiscente ex ignavia Casarum Romano Imperio, ad alios transiret. Primum quidem armis Gothorum laceratur

annis viginti.

Inde sub jugo Saracenorum & Arabum gemit annis ducentis triginta, donec à servitute hac eximeretur virtute Normamorum, quibus suberat per annos centum facile & quinquaginta.

Exolescente tandem Normamorum Stirpe, Suevos per annos septuaginta & amplius Dominos habuit, usque ad Conradinum à Carolo

Andegavensi peremptum.

In Gallorum potestatem ità deflectebat, ut Romano quoque Pontifici fieret vectigalis.

Fecit Præfectorum Caroli tyrannis, & promiscua Gallorum in Matronas & Virgines quasque libido, ut Siculi sumptis pro libertate armis, cruentissima in Gallos cæde 1282. animadverterent, nulli parcentes sexui vel ætati. Gallis succedunt Hispani, his ad nostra usque tempora Austriaci, tum Sabaudi, istis rursus Hispani.

Normanni quidem ineunte Sæculo XI, sub Henrico santto, & Conrade Salice paulatim ità emerserunt, ut temporibus Letbarii H. Reg-

num ibi primi fundarent.

Tancredus Alta Villa in Normamia juxta Urbem Constantiam, Coutance, Comes, cum ex duabus Uxoribus numerosa prole abundaret, circa amum 1030. militatum in Italiam misit; erant autem isti: Wilhelmus cognomento Brachio-Ferreus, Drogo, Humfridus, Godefridus:

Robertus Guicciardus, vel Guiscardus & Rogerius. Hi cum aliquot annis sub diversis Principibus meruissent supendia, nullis certis sedibus sixi, Wilbelmus Brachio-Ferreus cum copiis suis Normannis sequitur 1037. vexilla Prafecti Imperatoris Gracorum contra Saracenos, ed sacta conventione, ut præda, agri & Urbes hostibus ereptææqualiter dividerentur. Cum Gracus pactis non staret, Wilbelmus Apuliam, Gracis tunc subditam, ope Consæderatorum invasit, tota Apulia & parte Calabria potitus; unde primus Apuliam tenuit titulo Comitis, anno 1045. defunctus.

Robertus Guicciardus Calabriam & Lucaniam Gracis eripit, Dyrrachium expugnat; Romanes etiam Gregorio VII. Papa rebelles, multis cladibus castigatos, ad officium coëgit: hâc de causa à Gregorio VII. 1060. Comes Calabriae & Dux Apulia creatus, eidem tanquam Beneficiarius Ecclesiae juramentum præstitit. Obiit 1084. cum annis quatuor & viginti dictis terris præsuisset.

Rogerius I.a Roberto Guicciardo Fratre primum aliquot Apulia oppidis præfectus, Comes fuit Meliti & Scyllacii; deinde ejusdem Roberti Fratris auxilio, parte Sicilia potitus, demum pulfis tota Infula Saracenis, Comitem primum Sicilia & Calabria le nominavit, mortuus 1101. Uxor Adelafia, Neptis Bonifacii Marchionis Montferratensis, ex qua nati Rogerius II. & Constantia nupta Conrado, Henrici IV. Imperatoric

toris Primogenito, Romanorum Regi, anno 1101. defuncto.

Rogerius II. Rogerii I. Filius, Dux Apulia & Calabria, Comes insuper Sicilia, præter alias Urbes Neapolim Gracis abstraxit. & Innocentium II. Pontificem, à Wilhelmo Filio anno 1130. in prælio captum, libertati restituit; à quo eodem anno, facto de terris suis Sacramento. utriusque Siciliæ cis & ultra Pharum Rex crea-Post hæc Saracenis in Africa bellum intulit, Emmanuelem Comnenum etiam, Gracorum Imperatorem, qui Christianos Milites Selymam petentes, malè habuerat, incensis Constantinopolis Suburbiis compescuit. Hipponem item Regium Saracenis eripuit, & in Siciliam reversus 1154. 16. Cal. Maij. obiit, relictis ex Beatrice Conjuge, Reatensi Comite, Liberis ouinque.

Wilbelmo I, Rege secundo Rogerio Duce Apulia, anno 1149. defuncto: Amphuso vel Alphonso Capua Principe, & Tancredo Barii Principe ante Patrem defunctis, nec non Constantia posthuma Filia 1154. nata, Henrico VI. Im-

peratori despontată 1186.

Ex his Rogerius, Dux Apulia, reliquit spurium Tancredian, anno 1190. contra Henricum VI. in Regem proclamatum, anno 1195. defunctum, Sibylla Conjuge, Comitifsa Acerra, Vidua relicta. Frater Rogerii Wilhelmus, post Patrem Rex Sicilia, obiit anno 1167. relictis ex Margaretha, Filia Garzia, Regis Navara, Wilhel-

Wilhelmo II. Rego, anno 1189. fine prole ex Johanna Henrici II. Anglia Regis Filia suscepta.

Tancredus Rex spurius ex Sibylla procreavit Regerium, à Patre in Regem coronatum, Iranes Constantinopolitana Conjugem, quam postea Viduam duxit Philippus Imperator.

Wilbelmum III. Fratre ante Patrem defuncto, pariter in Regem coronatum, postea ab Henrico VI. captum, excæcatum, & in Suevia Castro, Hoben-Embs sub custodia detentum.

Madoniem, Constantiam & Alberiam, pariter ab Henrico VI, in Hobenburg, Alsatia Canobiam detrusas.

Ut distinctives Lector Genealogiam hanc intelligat, juvat in brevius Schema redactame ob oculos ponere, & quidem bipartitame cum aliter folii angustize non patiantur.

#### **GENEALOGIA**

#### REGUM SICILIÆ EX NORMANNIS.

Tancredus Comes Alta Villa apud Conftantiam in Normannia sub Conrado Salico mittit Filios bello strenuos, in Italiam. Erant autem isti: Robertus Guiscardus, Rogerius, Wilhelmus cum Ferreo Brachio: ex his

Regerius I. Comes Meliti & Scyllacii, dein primus Sicilia Comes obilt 1101. Uxor Adelasia, Neptis Bonisacii, Marchionis Montisserrati.

Rogerius II, ex Comite Constantia, aliis 34-

armo 1130. Creatus ab Innocentio II, Rex primus Siciliæ, obist 1154. Uxor Beatrix, Comitissa Reatensis.

le, nupta Conrade Henrici IV. 1mp. Filio, Romanorum Regi, 1101. de fun-Ĉŧ٥.

Wilhelmus Rogerius III. Alphon- Constantia, I. Rex II. Si- Dux Apulia sus & Filia postciliæ obiît obiît 1 149. Tancrehuma, na-1167. Uxor Blanca ejus dus Cata 1154. Margaretha, Concubi- puæ & nupsit 1186. Filia Gar-Barii na. Henrico VI. ziæ, Regis Principes, Imp. ante Patrem Navarræ. mortui.

Wilbelmus II. Rex tertius Sicilia obiît 1189. nullâ relictâ prole ex Conjuge Johanna Henrici II. Angliæ Regis Filiâ.

Rogerius, Dux Apulia, improles ante Patrem decessit.

#### SCHEMA SECUNDUM.

Rogerius III. Dux Apidia, Filius Rogerii, Regis primi, mortuus 1149. Blanca Concubina.

Tancredus Rex, quartus Siciliæ 1190. creatus contra Henricum VI. obiît 1193.

Uxor Sibylla, Comitissa Acerra, capta & in Germaniam abducta in

-Hobenburg.

Rogerius Rex V. Wilbelmus Madonia, Uxor Sicilia antePatrem III. Rex Foamnis Sfortia. oblit 1192. Uxor VI.-Sici-Constantia, U-Irene, Filia Isaaci lia, Puer xor Petri Ziani. Commeni Imp.Græ-Ducis Venetocoronacorumnupta 2dò tus, cap-Alberia Philippo Suevo tus & exnupta I. Gual-Imperatori. cæcatus terio. Comiti vixit fan-Brannessi; 200 Ett in Ho-Facebo, Comiti Gualterus, Comes hen-Embs. Tricuriens. Brennenfis & Joppensis.

SHCEMA TERTIUM.

Robertus Guiscardus, Patruus Rogerii, Regis I. Sicilia, Comes Calabria & Dux primus Apulia creatus à Papa 2060., obitt 1084. Uxor Sigelgata, Pilia Gusimarii, Principis Salermani.

Boamundus, Princeps Taranti, Rogerius, Dux cedit Fratri Rogerio Apuliam, Apulia & Ca- & profectus in Syriam, fit prilabria Comes. anus Princeps Antiochia. Oblit 1108. Uxor Constantia, Filia Philippi, Regis Francia.

Boamandus II. Princeps Antiochia, in Syria, occifus in bello 1120. Uxor Adelbeidis, Filia Balduini II. Solyma Regis.

Constantia, nupta Raymundo de Castellione, Christianorum Proditori, & Apostate, R male

Tom, VIII. P. Conradi Hertenberger Sec. JEsu.

malė à Saladino multato, ut alias dixi. ~

Philippa nupta Andronico Comneno Imperatori Gracorum.

Maria, Uxor 2da Emmanuelis Comneni, Imp. Gracorum post Sulzbacensem.

Vid. Muratorium Tom. V. Scriptorum de resus

Italicis pagina 543. & 544.

His de Statu Sicilia præmissis, ad ordinem,

unde digressus sum, revertor.

Quod priori anno 1189. Siculi Wilbelmo Regi, antequam is moreretur, data fide promiserant, se in fide Henrici VI. & Constantia perseveraturos, hoc anno 1190. perside violarunt, dum repudiato Henrico Imperatore, Regem sibi constituunt Tancredum, Rogerii Ducis Spurium, eumque Panormi solenniter coronant. Contra hunc Invasorem mittit Henricus ex Germania duos Insignes Belliduces, qui multa per Campaniam Oppida, & Castra Imperatori vindicant.

### ANNUS 1191.

Primo vere Henricus cum uxore Constantiditer in Italiam suscipit, magno stipatus exercitu, contra rebelles Siculos, & spurium Regem Tancredum pugnaturus. Antequam Campaniam ingrederetur, à Calestine III. Pontisce, ipso Paschatis festo, Augustus cum Conjuge coronatur, eà conditione, ut Tusculum, sirmum Imperis Oppidum, & tutum in Italia Germanorum Resugium, Romanis concederet.

Huic petitioni quanto ille facilius confensit, tantò majorem suo honori maculam contral nit, maxime cum Romani Urbe repente efful si, impetu facto dictum Castellum funditus everterent, memores acerbæ cladis, aliàs fub Barbarossa ibidem acceptæ. Inde cum Militia contra Neapolim profectus. Urbem valida oblidione pressit, quin expugnaret : pel ste ingruente, coactus est exercitum in Germaniam reducere. Eà sub expeditione à Philippo, Rege Gallie, ex Palastina reduce salutatus, fædus cum ipso firmavit. Huc cum Constantiam Conjugem vocasset, illa à Salernitanis intercepta, in alterum annum sub honesta Custodia detenta est, nonnisi fulmine Apo-Itolico, quo Calestinus Salernitanos fersit, relaxata. In Germaniam reversus, vacantem à morte Friderici Fratris Suevia Ducatum, Conrado Fratri contulit, cum Comitatu Allisii, & altero Ducatu Spoletano: quo honore ferox Princeps haud diu fruitus est. Durlaci 1195. fub adulterino complexu occifus, incertumi an ab oppressa Adultera, an ab ejus Marito; qua præcipiti morte irrita cecidit desponsatio cum Regia Hispana Principe, aliàs per Patrem Fridericum procurata. Interim Richardus, Rex Anglia, Maaco Comneno, Gracorum Imperatori Infulam Cyprum, armis extortam, Guidoni de Lusignano, profligato Regi Hierosolymitano, confirmante donationem Henrico Imperatore, cum Regio Titulo tradidit, qui Richardo propterea homagium præstitit, & Ptolemai-

den sexessus, Cyprum Fratri Amalorico c cessit, eumque per Conradom de Ravensh Episcopum Wircebtorgensem, & Imperii C cellarium inungi fecit. Mattheus Paris. Etuarium Aquicinitirum. Ab ea expeditione versus Richardus, Rex Anglia, dimisso Re obsequio, cum paucis in Austriam venit memor injuriæ, nuper post expugnatam. lemnidemà Leopoldo Duce illatæ, sub plebejo bitu, ne agnosceretur, cibi sumendi ci in diversorium, hand ita ab Urbe Vienn motum, die Wiener herberg nominate declinavit, quo in loco cum affaturati, nuli in manu oblitus, veru ipse versaret; rat, qui Regem alias in Palastina vistam verat, & re dissimulata, concito cursu. polde Duci indicavit, qui equo sinemorat scenso, cum aliquomilitum Satellitio ao rens . Regem frixam manu carnem tenen captivavit, irrisumque tali opere, secus Urbem duxit, & sub arctissima Custodia tinuit, multis factum facrilegum, in P grinum Sepulchei Dominici commissium. probantibus.

Học audiens Henricus Imperator, Re sibi Wormatie sisti precepit, neque ant de dimist, quam ingenti auri argent summa, tum ipsi, tum Leopoldo Duci sul redemptione solvisset; quo facto, chardus in Angliam rediens, paucis annis su vixit: in pænam hujus Criminis, Calestant

Pontifex & Cæsarem, & Ducem anathemate perculit. Otto de Sancto Blasso, Scriptor Synchronus Benedictinus ex Abbatia S. Blassi in Hercinia Sueviæ cap. 38.

### ANNUS 1192. in 1193.

Pecuniam hoc iniquo modo extortam, Henricus liberaliter militibus in stipendium distribuit. Interim etiam Constantiam Conjugem, ex captivitate Italica in Germaniam remissiam, recepit, ultione in Salerniamos refervata. Moritur interim Rogerius V. Rex juvenis, Tancredi Regis Filius anno 1192. Moritur sequente anno ipse Tancredus Rex. Siculi in rebellione obstinati, unanimi consilio conspirant contra Henricum, & quotquot Teutonica Gentis in Urbibus, & Castelis reperiunt, cum furore expellunt.

Quo audito, Henricus, duplici exercitu comparato, Italiam iterum ingressus, terra narique in Campaniam provehitur; quo in tinere Richardum de Acerra, Comitem illius l'erræ potentissimum, à suis captum è paticulo, inverso corpore, suspendit, quòd psius dolo Constantia Regina capta suisset, Jrbes Campania & Apulia magna vi expugatæ, aliæ in deditionem receptæ, aliæ vent Barium, Salernum, Barletum, eversæ, & xpilatæ; & cum Urbs nulla esset, quætanım impetum sustinere posset, Campania tolonum Apulia sub potestatem est coacta. De-

. . . :

hinc Marte in Calabriam translato, illam etiam Provinciam in deditionem recipit.

Henricus Suevia Marescallus, de Calentin, ex Comitibus de Pappenheim, cum exercitu in Sicilium directus, fusis adversis Copils, Catanam adortus, vi in Urbem Irrupit, & capto cum multis Nobilibus loci Episcopo, Rebellium Antesignano, urbem in cineres redegit, illis etiam Ecclesiis incensis, quò imbellis sexus, asyli causà, confluxerat.

Optimates Regni, cùm viderent, armis se proficere non posse, se pronos ad deditionem simulant, sua omnia in potestatem Casaris tradentes, ut hac occasione faciliorem accessium nacti. Casarem dolo interficere possent. Ità in fidem recepti. eum familiariter haberentur, fraude detecta, capti omnes in vincula conjiciuntur, & suppliciis exquisitis è medio tolluntur. pirata, Margarita dictus, potens illius Terræ Baro cum aliis nonnullis orbatur oculis: alius læsæ Majestatis convictus, vivus decoriatur: alius, qui ad Thronum aspiraverat, candente Corona ferrea redimitur, ferreis clavís, pariter candentibus, per tempora im-Alii stipitibus alligati, rogo circumstructo vivi exusti sunt : quidam vecte per ventrem transmisso terræ affixi: id quod non per Siciliam tantum, sedperalias etiam Provincias cum fummo omnium terrore factitatum, & à Decembri anni 1193. in sequentem tem annum prolongatum, A quarigida animadversione Henrico VI. nomen Severi adhato, Teste Ottone Samblasiano cap. 39. Alberto Stadms: & Arnoldo Lubeccensi I. 5.6.2. Addit Chresian Fossa nova, præcepisse Henricum, ut Tanciedi & Rogeris Filii corpora, è tumulis protracta, Coronis malè usurpatis privarentur, quod sidem superare videtur.

### ANNUS 1194.

Quam funcitus erat Siculis annus præcedens, tam splendidus suit annus præsens; Chm enim Hemicus exercitum Palermo admoveret, úbi Regia Familia cum gazis Provinciæ conclusa erat, & in ipso horto Regio amplissmo, obsidioni initium faceret, Cives iram Casaris jam notam veriti, Urbem pactis éconditionibus dedunt. Affixis per monia signia Cæsareis, dies statuitur, qua Victor Urbem sestive ornatam, triumphabundus ingrediatur.

Omantur ædes omnis generis tapetibus, illustrantur cereis; quidquid pretiosi conclus sum domi, prodit foras ad splendorem Urbis, fragrant Compita omnia thure, myrrha cæterisque odoriferis aromatis, eriguntur Portæ Triumphales, procedunt Casari obvitam variæ ex Urbe turmæ, pedestres & equestres superbè instructæ, singulæ secunques sum suam conditionem, inter concentus mursicos, & mille applausus, Ut idem faceret obvita

obviis Imperator, exercitum mira industria ordinat, binos & binos longo ordine præcedentes, inter fulgurantia arma in Urbem pramittit, subsequitur IpseRegiè ornatus, & magno Virorum Principum Comitatu stipatus trium phum adornante Sibylla, Tancredi Vidua, quæ cum Liberis sequebatur. Populus turmatim in conspectum Regis consluens, capite in terram inclinato, procedentem de genibus veneratur.

Hoc modo in Regiam deductus, munera accipit à Civibus, qua liberaliter in milites

difpergit.

Apertis deinde Regni thefauris, præteringentem auri, argentíque fummam reperit omnis generis pretiofos lapides; quæ omnia in Germaniam transferens, affervari voluit in Castro Trifels, hodie Anvveiler, qued Barbarossaros Pater superbè in Agro Bipentime exstruxerat; quo facto, & Regno bene ordinato, militiam ità ad sua remisit, ut quingentos pro Custodia, & necessitatibus Terra Santa, suis sumptibus alendos, per mare destinaret. Otto Sanblasiamus in Chron. cap. 4.

Eodem amo mense Decembri, nocteinter Natalitia Domini, & diem S. Stephani media, peperit Constantia Imperatrix Exii, sive Hessi in Oppido Marchiæ Anconitana Filium, quem ab utroque Pueri Avo, Rogerio materno, & Friderico paterno Rogerium, Friderium. nominarunt, Ita recte Richardus de S, Germann in Chronico Sicilia, ad annum 1194. Si alii Authores partum hunc ad comun 1195. referent; hoc inde est, quòdilli annum tune non à Calendis Januarii, sed à die 25. Decembris, sive à Natali Domini fuerint auspicati. Posten id effecit Fridericus, ut dies suus Natalis, Santto Stephano facer, à Romana Sede feflivus institueretur.

### ANNUS 1195.

Sequenti anno Imperator Henricus naves apud Tarentum ingressus, iter in Germaniam repetht, tracta secum relicta Tancredi Familia, cum pluribus Nobilibus, quos omnes perpetus captivitati addixit, quòd contra pacta, quibus priori anno, ante deditionem Panormi, libertatem & honores fingulis decreverat. nova iterum contra Imperatorem fuerint machinati: Sibyllam quidem, Tancredi Regis Viduam, Richardi Comitis de Acerra, apud Capuam suspensi, Filiam, cum duabus natis Modenia & Constantia in Conobium Virginum Hobenburg: apud Alfatas in monte S. Otilia fitum, detrusit; Wilhelmum puerum, jubente Matre Si. bylld, post mortem Patris Tancredi, nuper in Regem coronatum, eviratum & excecatum. in Castrum Hoben-Embs apud Curiam Rhetia relegavit; qui maturior factus, durâ necessitate cum ratione usus , spretis Regniterreni honoribus, in Cœlestis Regni contemplationem animum intendit, piè ibidem mortuus, . . . .

Margarita, vel Margaritus Pirata, Iuminibus jam orbatus, in Castrum Trifels est amandatus. Irene, Rogerii Regis, nuper ante Tancredam Patrem defuncti Vidua, Isaaci Comment Graccorum Imperatoris Filia, desponsata est Philippo, mox Imperatori, eui Frater Henrici VI. Suspise Ducatum, a moste infelici Fratris Convadi tunc vacantem, contulit. Hoc ipso and no Isaac Angelus Commenus, Irenes Pater, a Fratre Alexio Angelo Commeno oculis & Imperio inique privatus, memoratum Philippum Sustan, Generum suum, Hæredem instituit Regini Graccorum, contra Alexium armis vindicandi. Otto Sanblasianus in Chronico cap. 41, 6743.

## ANNUS 1196.

- His diebus Imperator jam tertid in Italiam profectus, potenter in Apulia confedit, intentus, qui turbată Gracia Regnum sua Potestati subjicerot, & cum in proprio Regno multa ritè ordinasset, Philippo Fratri, hujus itineris Comiti, Irenem Sponfara in manus tradidit, qui in Gormaniam reverlus, nuptias spud Augustam Vindelicorum solenniter celebravit, auctus etiam à Fratre Ducatu Spolatano. Interestarget Calostinus Papa per Legatos Cæfarem, & Principes Teutonicos ad novum expeditionem in Terram sanctam. Henrice volenti iter dissuadent Principes, satiùs fore rati, fi ipse in Regno remanens, necessaria sublidia suppeditet; mittuntur ergo £: 3 milli2 - 1 - 1

millia facilè sexaginta, Duce Conrado, Episcopo Wirceburgensi, Casaris tunc Cancellario, quem multi alii ex Germania Principes comitantur, successu tam felici, ut loca plurima Barbaris abstraherent. Erat inter alia Castrum à natura & arte præ cæteris munitum, Torolts nominatum, quod cum Teutonici jam propè expugnament, Templarii, auro Saracenico corrupti, penè cogunt memoratum Conradum Wirceburgensem Episcopum, pro oblata ingenti summa obsidionem solvere. Solvitur accepta summa, quæ dum examinatur, non aurum erat, fed metallum deauratum. deceptus à Barbaris Conradus de Ravensburg. Præsul Wircebingensis, è Terra santia ad sua redît, paulò post domi occisus.

Hoc perfidum Templariorum & Hospitaliarum cum Paganis commercium in tantum alienavit Milites Germanos, ut facto cum ipfis divortio, soli militarent; ità dum fortiter sua præstant & in dies proficiunt, Christiani Terra sancta Inquilini cum Rege suo Henrico veriti, ne exteri per Palestinam prædominen. tur, confilio cum Paganis inito, deipfis dolo perimendis deliberant: adeò avaritia & amor proprius dementavit Christianos, Terra sancta inquilinos; necimpune, nam eodem anno, cùm Rex eorum Henricus in Urbe sua Ptolemaide liberioris auræ captandæ çausâ, in vestibulum domûs prodiret, & ibidem cum Fautoribus suis de supprimendis Exteris conferret.

ferret, ex alto prolapsus, cervicem fregit, & quassatis membris infelicem animam emissit. Arnoldus Lubeccensis lib. 5. Chronici Slavo-rum c. 1. 2. 3. Otto Sanblasianus cap. 42.

### ANNUS 1197.

Hoc anno idmaximè egit Henricus, ut Filius suus bimulus Fridericus in Regem Romanorum eligeretur à Principibus, quanquam nondum baptizatus, & cùm ab eo Consilio quidam Principes alieni non essent, Fratrem Philippum è Germania in Siciliam vocavit, ut Puerum in Alemanniam perduceret, ab Episcope Coloniensi ungendum. Jam Romam usque venerat Philippus, ubi audiens, Henricum Fratrem Messane defunctum, insidias Italorum veritus, quantocyùs in Sueviam est reversus, Puero apud matrem Constantiam in Sicilia relicto.

Mortuus est autem Henricus Messana die 28. Septembris hujus anni 1197. annos natus duos supra triginta, cum lamento suorum tanto majore, quanto majore cum tripudio Siculorum; esti Imperator esset eo honore dignissimus, qui Imperium maxime ampliavit. Corpus pro sepultura Pavorman translatum, non sine difficultate terræ mandatum est; quod Calestinus Papa tum ipsum, tum Leopoldan Austriæ Ducem, ob interceptum Richardum, Angliæ Regem, à Cætu sidelium amovisset, nec uterque extortam summan incentum,

centum, ille viginti millium marcarum restituisset.

Leopoldus quidem Dux ferè ad mortem obstinatus, immissis divinitus castigationibus re-Nam, ut Author est Rogerius in Annal. Eccl. Angl. Tom. 12. anno mortem ejus præcedente, plures per Austriam Urbes confiagrarunt, quin constaret de Authore mali: exundatione Danubii ad decies mille subditi funt submersi; terra illo anno negavit mefe fem; amo: 1195. exeunte, equus, cui infidebat, tibiam ejus ità contrivit, ut nigredine intumescens, nullo remedio potuerit fanari; quo in terribili cruciatu culpam agnoscens, summam se Richardi Harredi restituturum, promifit; fic ab Episcopis ab Anathemate absolutus, spiritum exhalavit. Baronium ad bunc annum Tom. XII.

Addit Baronius, Henricum ante mortem testamento cavisse, ut Regi Anglia ablata re-

stituerentur.

Fidem non merentur, qui Henricum veneno, ab Uxore Constantia propinato, extinctum tradunt.

Quod Calestimus Papa, vivente Henrico evincere non poterat, ut Siculi in Germanica Captivitate detenti, libertati restituerentur, effecit post ejus mortem per Legatos, sollicitando Germania Episcopos, ut id a Philippe impetrent, maxime cum inter alios Captivos etiam detineretur Archi-Episcopus Salernitanus.

Facta anno 1198. relaxatione, Sibylla, Tancredi quondam Regis Vidua, cum filiabus de Monasterio Hobenburgensi Alsatiae egressa, in Franciam absit, ubi Alberiam majorem natu desponsavit Gualtero, Comiti Brennensi; Filiarum altera Madonia, nuptui data Joanni Sfortiae, tertia Constantia juncta est Ziano; Duci Veneto.

EPITAPHIUM Henrici, quod Baronius refert, historiæ adversatur:

Imperio adjecit Siculos Henricus utrosque
Sextus, Suevorum candida Progenies.
Oui Monacham Sacris Uxorem duxit ab aris,
Pontificis scriptis bic tumulatus inest.

### SYMBOLUM

#### HENRICI VI.

Qui nescit tacere, nescit loqui.

Psittacos edoceri posse, ut voces quasdam humanas articulate pronuntient, nemo est, qui nesciat; loquuntur autem semper idem, quod sensu perceperunt, nec certa loquendi servant tempora; tunc maxime verbosi, si a pueris circumstantibus provocantur; & si quandóque apposite videntur respondere, id provenit ex modo potius interrogandi. Ita Psittacus Leonis X. Papa, cum aliquando præter morem taciturnus esset & cogitabundus, jocose à Papa interrogatus: Psittace quid

# SYMBOLUM HENRICI VI.

Qui nescit tacere, nescit loqui.
Titulus: Ars loquendi & tacendi.



### Lemma: Sunt verba & voces. EPIGRAMMA

Psittacus inter aves, bumanæ vocis imago.

Assert ore loquax omnia, mente nibil.

Unicus ignavo labor est, data tempora verbis

Fallere, non alid strenuitate valet.

3. Tom. VIII.

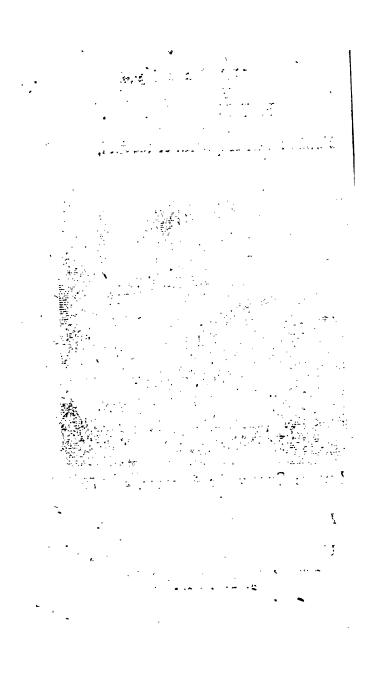

quid cogitas? respondit: Cogitavi dies antiquos, & annos aternos in mente babui.

Hoc Pfittacorum more loquintur Garrali, qui totum, quod norunt, temere effutiunt, quin reflectant, quid, quantum & quando loquendum; hoc non loqui, fed garrire est, qui garrit, eructat, quod scit, vel quod in buccam venit; qui loquitur, mentem sequitur, & ex ratione loquitur. Juxta Ecclesiaticum cap. 19. v. 29. Est tempus tacendi, Est tempus loquendi, Prudentiæ est, scire unum tempus ab altero dijudicare, & in quovis tempore id, quod convenientius est, eligere, vel loquendo, cum loquendum, vel tacendo, cum tacendum.

Ecclefialt. 21. \* 28. Labla imprudentium stutera suitem prudentium statera ponderabuntur; statera videlicet considerationis discretionis; quia lingua nostra sequi debet rationem, non voluntatem; quo neglecto, singulis propemblum verbis offendet.

1mò. Quia inter vitia corruptæ Naturæ humanæ non minimum est loquacitas, ut; quod cupit & concipit, eloqui gestiat; quemadmodum videre est in Pueris & Mulieribus; qui absque omni prævia reslexione, quidquid in buccam venit, essuria reslexione, quidquid in buccam venit, essuriares enim cordis os loquitur Matthæi. 12. Hancautem naturalem propensionem cohibere, opus est admodum dissicile.

Agyptiorum Rex cum Pittaco milisset Vi-Limam, justisset que optimam & pessimam Carnem eximere, ille linguam exemptam remisset, quasi lingua tam malorum, quam bonorum maximum sit instrumentum.

Qui ingenium, regiamque adepti sunt éruditionem, primum silere, deinde loqui didicerunt. Discipuli Pythagora quinquennio tacebant, tantum audientes. Alis tantum dem temporis insumebant, ut resté loqui discellent, scilicet in confortio Sapientum; alia utique loquebantur, sed in tacendis aut loquendis attentione opus erat, & continua edirectione.

Our Societates moderni sæculi frequentit curam primam linguæ habeat, ut fciat, quid reucere oporteat. Hinc perpetuæ & mordaces cenfuræ, "Ava circa tilla, flve circa dicendi modum, idli quod potifimum iis contfligit, qui primo ejusmodi societatem adeunt; & quanquampleraque dicta vel vana lint, vel otiola, fivola, iudicia, vel affectate, & fæpe de tam caprimi, nemo tamen eff, qui talia aperte, vel occulte non pertiringat fua cenfura.

Imo ii ipli polica in mentem revocanus aoftra dicta, palpamus vel excellum, vel defectum; & dum aliòs corrigimus; tacte de nobismetiplis judicium ferimus, cumet dem faciamus. Propter hunc vel excellum, vel defectum linguae verè dixit magnus in

VIII (18. and India) area but TEM

Ethica Christiana Magister Thomas Kempensis,: moties sinter homines fut, semper minor homb reds.

Locultum effe sape me panituit, tecuisse minipuam.

Silentium non folum fitim non provocat, it ait Hippocrates, verum neque trifficium, nec dolorem. Vis differe loqui file, ex in filentio cogita, quide quomodo fit logical dum juxta proverbium: Audi, vide o face, fi vis provere in pace.

Hesiothis apul Plutarebum in Lacon;

Optimus est bomini thesaurus, & ingens Gratia, quie partis mensurat stagula verbis.

Eximit est Virtus, prastore silentia redus, At contra gravis est dulpa, tacenda loqui.

Cartius Ub. 4. Res magna sustineri ab eo non vossimt, qui tacere grave est.

Et Socrates apud Benonicum: diligentius tuenda siont deposita verborum, quam pecunta-

Notum est Exemplum Papyrii, qui digitum luceine ardenti cremandum prebere maluit, quam Senatus Romani confilia prodere.

Pythagoras voluit discipulos suos, jam Viros maturos, prius loqui dediscere, antequam alis disciplinis instituerentur.

Cum Careon Locutulejus in Socratis disciplinam admitt vellet, duplicem ille mercedem postulavit, alteram, ut loqui; alteram, ut sure differet. S 2 Associa: **16** ( o ) **36** 

Michines ob illentium reprehensus relations foliam sidici loqui à Socrate, l'incre. Et ab hac tacendi arte pruder lentium, Socraticum, sentium, appellar let.

Idem Alchines rogatus, quid fibi Pi

Alteri contra loquaculo, hujus artinero relponium eli: fi tacuiffes, Philomanfiffes: nimium enim loquendo, info prodidit.

Magna laus est, dicere de aliquo, Pindarus de Epaminonde: non facile sereper terum, qui plura sciret, & pauciera loquer

Zeno Ptolomei Legatis respondit: Ho reminitate, vidisse vos senem Philosophum in convivio tacere novisset.

Damaratus interrogatus, an propter tatem, an ob sermonis inopiam taceres. fuit: Stultus silere non potest.

Apollonius dicebat, loquacitatem mul re grores, filentium autem tutum effo. rogatus, qui fint optimi hominum ? dit: qui in dicendo funt brevissimi.

Demesthenes cuidam multa in conquenti ajebat: si tan multa sapuisses tam multa locutus esses. Idem intercur, babeat, aures duas, linguam te posuit: quia duple plus audiendum est quendum.

Hinc Veteres non puerorum ora, sed aues exosculabantur, quasi hac parte magis, quam illa proficerent.

Et Zeno adolescenti multa garrienti ait:

Aures tue in linguam defluxére.

Idem ex discipulis suis alios dicebat esse Philologos, id est variæ rerum cognitionis tudiosos, alios Logophilos, hoc est loquendi tantum studiosos.

Aliud est, loqui multa, aliud, quod expelit. Plurimum ferè loquuntur, qui mininum sciunt; loquacitas linguæ deambulaio est, finis infortunium, quia multis sæpe edeunt verba per jugulum.

Sape loqui nocuit, rard tacuisse nocebit;

Posset acere are est, are quoque posse loque.

Apud omnes magnæ sapientiæ argumenum est silentium tempestivum, quod omnist sermone præstantius. & cum ubique cul-

st sermone præstantius; & cum ubique culà vacat, tum verò maxime in aliorum conitiis, nescio quid Socraticum, ac potius Her-

deum præ se fert, ut ait Plutarchus,

Contrà stultitiæ ac imprudentiæ certissium est argumentum, plerumque cum mago dedecore & damno conjunctum . multa ire velle, & loqui. Plura decet Sapientem cire, quam loqui. Silentium apud Sapientes sæpe orationis est loco; hæcrepreendi potest, non illud. Non est eloquens, ti multum, sed qui apposité dicit.

Æschines ob silentium reprehensus respondit: non solium didici loqui à Socrate, sed & sacere. Et ab hac tacendi arte prudens silentium, Socraticum, silentium, appellari solet

Idem Æschines rogatus, quid sibi Philosephia profuisse, respondit: sa tacere vellem &

pollem.

Alteri contrà loquaculo, hujus artis ignaro, responsum est: si tacuisses, Philosophus mansifes: nimium enim loquendo. inscitiam prodidit.

Magna laus est, dicere de aliquo, quod Pindarus de Epaminonde: non facile se reperisse alterum, qui plura scinet, & pauciera loqueretur.

Zeno Ptolomæi Legatisrespondit : Hoc Regi remintiate, vidise vos senem Philosophum, qui

in convivio tacere novillet.

Damaratus interrogatus, an propter stoliaitatem, an eb sermonis inopiam taceret, repo-fuit: Stultus silere non potest.

Apellonius dicebat loquacisatem multos baberegroses, filentium autem tutien elle Idem rogatus, qui fint optimi hominum i respon-dit: qui in dicendo sunt brevissmi.

-Demasthenes cuidam multa in convivio loquenti sjebat: stanmulta sapulses, muquam tam multa loculus essas. Idem interrogatus, cur, babeat aures duas linguam unam? politi: quia duplo plas audiendum, est quant loquendum.

Hinc Alphonsus, Rex Aragonia, homines ad loquendum turgidos vocare solebat Utres distentos, quad turgeant, donec eructent.

Stobæus Serm. 33. narrat, TheocritumChium. cum Anaximenes dicturus essot, ità præsatum esse: Incipit verborum flumen, mentis gutta ? fignificans illum multiloquum, fed parum, fapientem.

Archelaus Tonsori garrido roganti, quomodo teradam? respondit : Silendo. Ingratæ enim funt prudenti inanes fabellæ, quas garult

Tonfores colligunt & vendunt.

Licon ajebat: Sicut birundines perpetuo garritu familiaritatis voluptatem perdunt; sic garrulos, perpetud obtundentes, molestos esse Auditoribus; unde Proverbium:

Hirindines testo ne excipe. Et Græci tradunt. ided cornicem repulsion esse à Pallade, hoc est, garrulitatem à Sapientia, ut refert Pererius Hierogl: 20. Quocirca probe retinenda aurea illa Senecæ in Medaa sententia:

Suspecta ne sint, longa colloquia amputa.

Quia omne nimium & intempestivum molestum, quod etiam in exquisitissima scientia cavendum. Et ut Dious Hieronymus in Epist monet: Diu considera, quid loquendum sit, & adbuc tacens provide, nequid dixise preniteat. Vel juxta Confilium Ecclesiastici cap. 28, 21, 28. &c. Ori tuo facito oftie & seras. Aurum tuum! & argentum tuum confla, & verbis tuis facito Stateram,

flaterum; & frænos ori tuo reltos, & attende, ne forte labaris in lingua, & cadas in conspettuirimisorum insidiantium tibi, & sit casus tuus insaabilis.

Offic. Cap: 3. Possession tua, ait, mens tua est:

aurium tuam cor tuam est; argentum tuam eloquium tuam est; jugum sit verbis tuis, & statera, bos est immilitas & mensua, ut lingua tua menti subdita sit; restringatur babena vinculis, stanos babeat suos, quibus revocari possi; admensuram sermones proferat, libro examinatos Justitia, ut sit gravitas in sensu, in sermone pondes, atque in verbis modus. Nam silendi patientio, & loquendi opportunitas duo funt maxima virtutum sindamenta.

Tace; quando id, quod profers, filentio melius non est atque utilius. Ex hoe Antiquitas indicem digitum appellavit faluarem, quod ori admotus, filentium imperet.

Loquere, cum veltibi, vel proximo, aut veritati obfuturum est silentium; at ubi tempus, & locus ità exigunt.

Hino Theophrastes ad quendam, qui in convivio perpetud silebat, si indostus & imprudens es, inquit, silendo, facis prudenter satis; est min sapientia purs non levis, tegere silentio suam inseistam, aliasque infirmitates: Si dostus, imprudenter, quia oportet loqui suo loco & tempore.

a dietel

Silen-

Silentium apud Sapientes sæpe est orationis loco; nam sicut magna mysteria spectantur cum silentio, ità quædam meliùs laudantur silentio, quam sermone. Omnia sine discrimine & resiexione ad locum, rem, tempus, personas, aliasque circumstantias eloqui velle, extremæ cst dementiæ.

Testatur enim lingua, tanquam animi interpres, quanta stultitia, aut arrogantia la teat in corde. Quamvis autem hæcrectè loquendi & tacendi scientia ad omnes pertineat, potissimum tamen necessaria est, tum ipsis Viris Principibus, tum iis, quos à secretis consiliis sibi elegerunt. His quidem, ut præter consilii integritatem servent etiam Secreti sidem; Illis, ut silentio suo aliis incutiant terrorem, & gravisermone tueantur suam auctoritatem ac majestatem.

XXIII. PHILIPPUS imperat ab anno 1198.7 ad 1208.

ANNUS 1198. in 1200.

Philippus, defuncti Imperatoris Henrici frater, idémque Friderici II. nepotis, Remanorum Regis, tunc pueri trimuli tutor, morte fratris compertà, confessim ex Italia in Germaniam redit, anathemate à Calestino Pontifice perstrictus, quod terras sancta Sedisper Tusciam inique usurpasset.

Cum Fridericus ob ætatem teneram Imperio nondum idoneus esset, illum honorem

ipse adipiscatur; nam oculis anno 1195. orbatum, in profundam scrobem demersit, decennio in ea calamitate detentum. Idem supplicium ut evitaret Alexius junior, Isacci filius, ad Venetos confugit, eorum ope Im-

perium sibi vindicaturus.

Anno 1203. redit cum Classe Venetorum Alexius, & auxiliis Gallorum adjutus, Confrantinopolim expugnat; Isaac Pater è carcere à Venetis protractus, ineunte altero anno obst. Succedit Alexius junior, profligato patruo Alexio, Regm usurpatore. Neque diu paternum thronum tenuit Alexius junior, fune 1204. suffocatus ab Alexio Ducas, qui Eudoxiam, exauctorati patrui filiam, habuit in uxorem.

Hoc scelere Alexius Ducas thronum conscendit, mox à Venetis depositus, & ex edita turri præcipitatus. His inertibus Græcis Principibus extinctis, Veneti, cum Gallis consilio inito, Balduinum I. Flandriæ & Hamonia Comitem, Imperatorem Orientis constituunt, & per Thoman Maurocenum, ex Veneta Nobilitate, Patriarcham Byzantinum, solenniter coronant.

Incredibile, quantus tunc facrarum Reliquiarum thefaurus in Germaniam transportatus à Teutonicis, in Urbe occupanda commilitonibus.

Hac occasione Imperium Gracorum scissium, in duo Regna absit. Constantinopoli impera-

bant Latini; Graci Nicaa Regni sedem constituerunt sub Rege Theodoro Lascaris. In præmium collatæ operæ Venetis data Creta Insula: Bonifacius. Montis Ferrati Marchio. Rex Thessalia constitutus. Annales Fland. lib. 70.

Ut Religioni provideretur, inducti lacerdotes Latini, tam Clerici, quam Regulares hi cum fine numero absque literis testibus ex omni parte confluxissent, Innocentius III. Pontifer, desuper rogatus, decidit, nulli curam permittendam, qui Sacerdotem se legitime non proballet. Oritur alterum dissidi-um in Clere, quod Thomas Maurocemis, Lagimis Patriarcha, Duci Venete spopondisset, se nonnisi Venetos in Beneficia majora immiliurum, quibus aliarum Nationum Presbyteri velut Vicarii fubeffent.

Inter hæc Balduinus, Byzantii Imperator, bello illato Bulgaris, 1206. captus & occilius est fuccedente fratre Henrico; quo 1216. mortuo, sufficitur Petrus Copertacemus Gallus, Comes Altifiodorenfis live d' Auxerre. Hoc rursum 1226, per venenum sublato, succedit filius Robertus, inglorius & mulierofus, anno 1234. defunctus. Imperii Latini apud Gracos finem facit Roberti frater, Balduinus II. anno 1261. à Michaële Paleologo, qui Nicae imperitabat, ex Urbe & Imperio profligatus. Atque ità finem accepit Imperium Latinorum in Gracia, cum annis 97. duraffet. Nicetas Choniates.1.3. Otto de S. Blafie cap. 49.

lenter exiliens, fugam præcipitem capellit cum Eckenberto, Episcopo Bambergensi, ejusdémque fratre, Henrico Duce Meraniæ, sceleris complicibus. Arnoldus Luhecensis Abbas in Chronico Slavorum lib. 7. cap. 14. Cranzius lib.

3. cap. 25. Saxonia.

Rene Uxor tunc prægnans, audito hoc tristi nuncio, prædolore pene contabuit, gnara, quod in terris peregrinis constituta præcipuum in Philippo marito perdiderit solatium, & dolorem dolori cumulans, confestim deducta est in Suevian, ad avitum Regiæhujus Familiæ Castrum Hohenstauffen, ubi post modicum tempus sustacto abortu, vitam cum setu sinivit; pro sepultura translata ad Lor, chense monasterium Suevia, ubi Regio honore terræ mandata est. Urstitus in fragmenta Historico pog. 27. in spre. Et cum silia esset Isacci Angeli Imperatoris Gracorum, prope sub eadem tempora vidit tristem interitum Regiæsura su samiliæ.

fuz Familiæ.

Genuit ex ea Philippus filias quatuor absque hærede mare. Prima Cunegundis nupta eft Wenceslao, monoculo, post Patrem Primis-

lann I. vel Ottogarum, Bobemia Regi.

Secunda Maria desponsata est Henrico II. Magnanimo, Brabantia & inserioris Lotharingia Duci.

Tertia Beatrix vixit in conjugió cum fancto Ferdinando III. Caftella Rege, anno 1220. in Fetro Divi Andrea copulata, mortua 1234. cum faptem mares genuillet. Quarta Quarta Beatrix pridem, vivente adhuc patre, desponsata Ottoni IV. Brunsvicensi, Rom. Imperatori; in thorum adscita 1209.

Corpus Philippi Bembergæ in Æde Cathedrali per aliquot annos quievit; posted jubente Friderico II. Imperatore, Nepote, Spiram suit translatum, Idque ex consilio Conradi de Scharffeneck, Episcopi Spiransis, tunc Regii Cancellarii, lit refert Ursbergensis Abbas in Chron.

Causa necis illatæ ista fuit : meditabatur Otto. Comes Wittelsbachius, matrimonium cum Herrici Barbati, Silesia Ducis filia, genita ex fancta Hedwige, Ducissa Meranie, san-& Elisabetha Thuringia Langravia materter quam ut facilits à parentibus impetraret. hunc in finem in Poloniam abiturus, literas petiit commendatitias à Philippo Rege, S. Hadevigis Merania affine; displicuit hoc matrimonium Philippo, quod Wittelsbachius homo ferox esset, & novissimè nobilem aliquem Bojum. Regi charum occidisset; annuit tamen petitis. & literas dedit eiusmodi, queis fæd descripfit hominis genium. Accipit Otto literas. & ex macula, quæ à fronte literarum fuerat, quod res erat, suspicatur, & quia literarum ignarus erat, familiari cuidam fibi prolegendes dedit; legit ille. & hominem expressit. Inde efferatus Otto mortem machinatur Philippo & diffimulata ad tempus ira.

Tom, VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. JEfu.

ira, parricidium commisst. Abbas Lubecensis

Lib. 7. Chron. Slav. cap. 14.

Erat Otto genitus ex patre cognomine, matre Beneditta, Comitissa Donawerthana; patruos habuit Ottonem Magnum, ex hac stirpe primum Bavaria Ducem, & Conradum ex Archi-Episcopo Salzburgensi Moguntinum, & Cardinalem, magni nominis Principem.

In pænam hujus sceleris Castrum Wittelsbuch, quod apud Oppidum Aicham prope Augustam stetit, funditus est eversum, neque usque hodie restitutum, quamvisrudera su-

perlint."

Ipfe parricida, solenniter proscriptus, sequenti anno haud procul Ratishona à sæpe memorato Henrico Marescallo de Calentin vel Pappenheim occisus est, capite in Danuhium projecto. Socius illatæ necis erat Wolffus, silius scilicet ejus Viri nobilis, quem Wittelsbachius ante Philippum Regem in Bojaria peremerat. Chronicon Slavorum lib. 7. cap. 16.

Post mortem Philippi misere distractus est Ducatus Sueviæ; quòd præter Fridericum juvenem, in Sicilia tunc agentem, ex Regia Familia non superesset, qui jura tueretur; unde factum, ut pro sicto quisque jure ea sibi

attribueret, quæ volebat.

Idem ferè cum suo Cæsare fatum habuit Camadus de Ravensburg, Episcopus Wirosburgensis, Philippi Cancellarius; die 3. Decembris 1202. in ipia sua Urbe, Ædem Cathedralem intra-

turus

turus, occisus ab Henrico & Bothone, fratribus,

ejusdem Familiæ Ravensburgicæ.

Pæna sontibus hæc dictata ab Innocentio III. Pontifice, ut legere est apud Raymundum in Annalibus Ecclesiasticis ad annum 1203. his ferè verbis:

Bothonem & Henricum ad nostram præsentiam venientes, ac confitentes, se Conradum Episcopum occidisse. S. Martini Presbytero Cardinali commissimus audiendos; qui confessione illorum (utique publica) audita, postquam eos fecit nudos braccis, tortas habentes in collo, coram nobis diebus aliquot in præsentia populorum adstare, de mandato nostro talem illis pænam injunxit. ut nunquam de cætero, nisicontra Saracenos, vel ad defensionem vitæsuæ armis utantur: varium, griscum, hermelinum, & pannos coloratos non portent: ad publica spe-Cacula non accedant: & conjugati non contrahent aliud matrimonium post mortuas uxores, eantque, quam cito poterunt, in Hierosolymitanam Provinciam per annos quatuor contra Saracenos servituris Eò usque sicut publice pænitentes discalceati, & lineis induti vestimentis, incedant: Corpus & fanguinem Domini, nifi in ultimo mortis articulo, recipere non præfumant. Quando aliquam Alemannia civitatem, poterunt intrare secure, ad majorem Ecclesian nudi procedant, tantim in braccis cum torta in collo, & virgis in manu, & à Canonicis Ecclesias recipiant disciplinam. Epist. In-

noc. 50.

Id quod eo fine scribo, quòd multi Scriptores referant, Conradam Episcopum, Philippi Cancellarium, præsentem adstitisse, dum Imperator a Wittelsbachio occidebatur; cum enim Conradus mortem violentam subistanno 1202. non ipse, sed successor ejus in officio Cancellarii, Conradus de Scharffeneck, Episcopus Spirensis, parricidio intererat. Illud incertum, an cædes patrata sit in Castello Altenburg extra Urbem, an in Palatio Episcopi Egherti: certius videtur patrata extra Urbem in arce, quia post cædem illatam Otto Wittelsbachius consugit ad ædes Episcopi, ut testatur Abbas Ursberg. in Chron.

Cæterum quam grave fuit inopinatum Mariti funus Irenæ Conjugi, tam luctuolum fuit Bentrici filiæ, quæ ex eo, quod jam alias defponsata fuisset Ottoni Brunfvicensi, Patris pro Imperio æmulo, justæ vindictæ cupida, non dubitavit, pænam exigere in sontem. Et cum ipso eo anno frequens Principum Conventus celebraretur Francosporti, eo sub festum S. Martin ie contulit; ubi per Conradum Spirensem Episcopum producta, coram Rege Ottone; cum gemitu multo & lacrymis conquesta est coram universis Principibus, quam iniqua conspiratione, Philippo Patri, erepta sit vita.

Quo suo eloquio adeò emolliit Principum præsentium animos, ut nullus esset, qui subortis sacrymis non intime compateretur, & justam ultionem essictim non exposeret.

Rex ergò, cum publicam proferiptionem in sontes edixisset, filiam Principem, utroque parente orbatam, in tutelam suscepit, & contracta antehac cum ipsa Sponsalia, publicè renovavit. Augustalia etiam, que attulit, gaudens excepit. Arnoldus Abbas Lubeccensis lib. 7. Chron. Slav. cap. 16.

#### EPITAPHII LOCO

Subjungi potest, quod idem Arnoldus habet in suo Chron. lib. 7. cap. 14.

Omnia sunt hominum tenui pendentia silo,
Et subito casu, que valuére, runnt.

Nam qui dispensat labentia sacula, pensat
Virtutum mores, qui pravi, qui meliores:
Exaltans inamiles, ponit de sede potentes;
Usu ne vili solio dominentur berili.
An non audisti? quod ait sapientia Christi:
Tu qui terrarum regis Orbem, dirige restum.
En vir tantarum possessorbem, dirige restum.
Est subitò raptus, tenui vix vulnere tastus;
Et max majestas cessat, genus atque potestas,
Et manus borrenda, virtus etiam metuenda.
Quam bene Psalmista sensit, qui pracipit ista:
Vana salus bominis: non ergo sit tibi simis
Spes thesaurorum, quia mullus fruitus comun.

Pervigili curd cælestia præmia cura, Quæ Christus gratis tribuet dono pietatis.

### S YM BOLU M P H I L I P P I

Male capta non pudeat mutare.

Difficile est, ut bono peragantur exitu, que malo sunt inchoata principio. Bonum principium potissima pars cujusque rei, juxta illud Horatti:

Dimidium facti, qui bene capit, babet.

Oportet autem, ut, cum res aliqua magno animo fuscipitur, ejusdem rei eventus etiam prospiciatur, & valida media adhibeantur, ne opere male succedente dicatur:

Principium fervet; medium tepet; ultima frigent. Infirma principia infirmum plerumque habent exitum: quod ultra ex fortuna speratur, dubium valde est; nihil enim incertius, nihil fallibilius, quam fortuna. Hinc non probo omnimode illud Ovidii:

Debile principium melior fortuna sequetur.

Nam timeri perinde debet, ne

Debile principium fortuna sinistra sequatur.

Quod forte accidere potest, non est temere præsumendum, ne in fine dicatur stolidum illud: Non putassem.

Contra credibile est, & præsumendum, quod bonum principium bonus subsequatur finis. Quidenim, si bene floruerint segetes?

quid

## **多**果 ) 291 ( **20**2 SYMBOLUM PHILIPPI.

Malè capta non pudeat mittare. Titulus: Error mature corrigendus.



# Lemma: Principio neglecta labant. EPIGRAMMA

Sape ruunt nixa fragili fundamine turres Et posita in fluxo pulvere testa cadunt; Incipe prudenter, spem dant bene cæpta benignam: Dimidium damni, qui male capit, babet. Tom. VIII.



quid, si bene storuerit vinea? quid, si benè storuerint oleæ? certè præsumi debet, quod ex storum multitudine præcedente subsequatur fructuum abundantia; ut olimicecinit Ovidius:

Si bene floruerint segetes, erit area dives.
Si bene floruerit vinea, Bacchus erit.
Si bene floruerint olea, nitidissimus amus,
Pomáque & eventum temporis bujus habent.

Flore semel laso, pereunt vitésque, fabaque Et pereunt lentes, advena Nile, tua.

Si homo sub initium operis fecit, quod suum est, de suturis insuper bene prospexit, reliqua committat Divinæ Providentiæ, dicatque:

Qui gradiens pelagi fluttus compessit amaros, Vivere qui præstat morientia semina terræ, Solvere qui potuit lethalia vincula mortis, Principium præstet, medium, sinémque gubernet.

Malè incipere, & post errorem cognitum, aut à cæpto desistere, aut errorem in tempore emendare, sanæ mentis est. Nam equus, in terram paludosam declinans, tutiùs retrahitur, quam ut ulteriore gressu profundius uligini immergatur.

Et Viatori, qui à recto tramite dessexit a fatius est, recurrere in viam rectam, quam male currere per viam deviam.

Auriga, si currum in præceps ferri timet, eundem retrahit, ut se & sua salvet.

Humanum est errare; diabolicum in errore perseverare.

Quare diabolicum? quia mentem semel conceptam non mutat diabolus, in sua opinione obstinatus. Erravit Luciser in die ortûs sui, quòd, ob eminentia naturæ suæ dona, sibi potius divini Verbi unionem deberi crederet, quam multo inferiori naturæ humanæ. Et quamvis propterea de cælo in inferni barathrum dejectus, à sex prope annorum millibus superbiam hanc suam luat, mentem tamen semel malè conceptam, inæternum non mutabit.

Diabolum patrem sequitur mala progenies Hæresiarcharum, quorum nullus, præter Berengarium, revocavit errorem: hinc à Divo Apostolo Juda vocantur sidera errantia, quia velut ignes fatui alios seducunt in avia & præcipitia.

Horum principium est, sum pertinacia tueri trrorem. Et si quandoque convicti & confusi errorem unum corrigere volunt, in mil-

le alios majores prolabuntur.

Et hi quidem vitio perversi & excecati intellectus errant; innumeri contrà alii vitio malæ suæ & obstinatæ voluntatis in er-

rore perseverant.

1. Regum. 8. Universi majores natu ex populo Israëlitico, postquamà pluribus sæcuns DEUM ipsum Docem habuissent, petiêrunt à Samuele Regem, more aliarum Gentium. tium, Dehortatur illos Samuel à stulto pro-

posito, nec audiunt sana consilia.

Prædicit illis jura Regis, jugum intolera, bile servitutis; quod ex liberis, velut manci, pia, essent subituri damna bonorum, abu, sum filiorum, & innumera incommoda alias illi fortius instant, nec acquiescunt, donea Regem ipsis præsecerit, certi & obsirmati, servitutem & dura omnia potius pati, quam à proposito resilire. Que stultitia ?

Exedi cap. 7. Moyses, justu DEI, urget Pharaonem, ut populum Israeliticum dimittate ex Ægypto. At Pharao, dominandi cupidus, gnarúsque, quanta emolumenta habeat à gente tam industria, támque numerosa, quan ad tres facile hominum milliones excreves rat, contra DEUM & Moysen obsirmat animum, nihil non agens, ut populum Israeliticum pro publicis oneribus in Ægypto retineat.

Terret Moyses obstinatum Regem signie. & prodigiis, virgă în colubrum conversă; hæc Pharao eludit Magorum suorum incantamentis.

In pænam tantæ contumaciæ, flumina omnia, fontes & lacus convertuntur in fanguinem, ut deficientibus aquis, hominæs & jumenta extrema fiti octiduo laborarent; nec propterea flectitur, imò magis accenditur dominandi libido. res, mense integro duraturæ; quibus subinde per intervalla remittentibus, tantum abest, ut emolliretur obstinatus Regisanimus, ut potius magis inde obsirmaretur, haud secus ac adamas, qui quò magis tunditur, eò magis indurescit. Videns denique, scisso divinitus mari, salvos pertransisse Israëlitas, collecto Regni robore, sugientes cæco impetu insequitur, nihil veritus comminantes undique marisundas, quibus una cum toto suo exercitu obrueretur.

Tyrannica obstinatio, errores agnoscere; nec emendare velle, imò desendere, ut honori consulatur; quod nihil aliudest, quam peccare velle sepius, & labi profundiùs.

Defectus inaurare, est ferrum auro obducere, quod mox iterum se prodat. Error correctus id efficit, ut rectiùs curentur extera. Expedit interdum errasse, ne deinceps

gravius peccetur.

Tanta est ingenii nostri imbecillitas, ut ipsos errores, Magistros nostros habeamus: ex iis enim rectè discimus; quia usu probatum est, leges egregias, & exempla honesta apud bonos ex delictis aliorum gigni.

Omnia Regna ab initio gubernationis erroribus regebantur: solus DEUS mundi sabricam absque errore absolvit. Et tamen Genesis cap. 6. v. 7. ait: Delebo bominem, quem creavi à facie terra; panitet enim me fecisse eum. Ouasi Quasi DEUS retractare vellet suum opus; quod homo sua culpa non responderit idens divinis, & sini, propter quemillum creavit;

Contrà Ecclesia expendens modum, que Divina Sapientia correxit lapsum primi her minis, exclamat: O Felix culpa, que talem merat habere Salvatorem!

Sæpe plùs debemus nostris erratis, quam rectè factis. Illa siquidem nos erudiunt, hæs inanis gloriæ & jactantiæ sunt semina. Umbra picturæ lucem dedit; ab illa enim ars ista habet, quod sit tam eximia.

Non semper imprudentia est causa errorum; sæpe à tempore illi oriuntur, aut ex aliis eventibus fortuitis. Nulla tanta est prudentia, cujus consilia pro omni tempo-

re sint salutaria.

Et pro ratione temporum, statuta quoque variant humana. Sic prudenter revocat sententiam capitis contra Judæos latam Rex Assuratione deceptus. Scilicet tunc aliter Rex erat edoctus; nec putare debemus, fradversa jubeantur, id ex animi levitate provenire, sed à qualitate & necessitate temporum.

In his casibus, non est levitas, sed gravis necessitas, mutare consilium. Neque dici potest inconstantia, sed constans potius voluntas, sequendi rationem ducem.

Medicus fecundum ea, quæ corpori varià

accidunt, medicamenta variat; quia fanitatem pro fine habet. Infirmitates, quibus conflictantur variæ Respublicæ, varios quoque juvandi modos desiderant. Honori itaque sibi ducat Princeps, si decreta sua subinde inspiciat, & corrigat; imò & errores.

Neque hujus eum pudeat, exemplo Theodosii junioris, per Orientem Imperatoris, qui solitus chartas quascunque, absque prævia inspectione autlectione, subscribere, correstit hunc errorem, quando à sorore Pulcheria Augusta, prudenti astu, deceptus, eidem sua sorori in mancipium vendidit Conjugem Eudoxiam. A quo errore respissens, quasi pro regula habuit hanc gnomen:

Subscribe incognita nunquam.

Santtus Augustinus, cum innumera edidisfet volumina, & diversis temporibus scripfistet aliquando diversa, cautè relegit sua Opera, & duobus libris Retractationum revocat errata.

mescio quale, manusua consignasset, monitus, id non esse sat consentaneum legibus Justitie, mox reddi sibi chartam voluit, & laceravit, dicens: malo lacerare meam scriptuma, quam animam.

Errores committere, incogitantia esse potest; emendare, est fortitudo prudens; obstinatio verò semper stulta est, & reprehensibilis. Est tamen prudentia, errorem

ità

ità scitè & dissimulanter nosse corrigere, ut vulgus non advertat; quod si non siat, error errorem post se trahet graviorem:

Sanctus Gregorius Nazianzenus in epift. ait bis ad eundem lapidem impingere, dementibus solum tri-

buit paræmia:

Errare facile est; nam

Quandoque pastor pro lupo canem ferit.

S. Chrysoftomus Homilid 5. in epist. 2. ad Timotheum ait: Infinitus sit error, qui tranquillam Rationem littoris egressus, per devia caperit vagari.

Si adversi spirant venti, nautæ sinviam ascensuri, anchoram sundant, ne contra procellas srustrà obluctantes, impetu tempestats rapiantur.

Titanii quoties conturbant aquora fratres, Tian miseros nautas anchora jasta juvat!

Quam decet, bac memores gestare insignia Reges:
Anchora quod nautis, se populo esse suo:

Si luxu nimio & deliciis exfugitur Reipublicæ robur, moderandus est aulæ splendor. Qui vult cogere, & ad ultimum obolum emungere populum, in fine decipitur.

Time, ne quò altius elatus es, eò fiedina corruas. Interdum fascea Dignitas fubmittit, ex rebus inclinatis, magis est, ut te inclines... Necessitati pare, quam ne Disquitdem superant.

Si bella infeliciter cedunt, infelices colletus ne profequere. Pacem contemnentes; Es gloriam appetentes, pacem perment & gloriam. Melior & tutior certa pax, quam sperata victoria. Illa in tua, hæc in Deorum manu est.

Seneca in Heraile furente ait:

nemo se tutò diu

Periculis offerre tam crebris potest.

Sufficiant mala præterita, ne superveniant Jeremiæ cap. 47. v. 5. Venit caldeteriora. vitium Super Gazam; conticuit Ascalon, & reliquiæ vallis earum. Usquequò concidéris? O mucro Domini! usquequò non quiesces? Ingredere in vaginam tuam, refrigerare, & sile.

Id quod nostris temporibus perinde accommodari potest. Non oportet, malis aperire offium, quià ultro aliud ex altero consequitur; & latent majora adhuc in infidiis. num malum non venit folum; mala æquè, ac bona funt velut catenæ, quæ constant ex pluribus annulis. Reflectendum proinde ad illud Pythagora proverbium:

Offenfain vestibulis obscand vetula, ne progredere. hoc eft, rem, que malahabet principia, non

prosequere.

Præcipuds obstinationis caulas duas inve-pio: altera est guod soli supra alios velimus lapere, nixi hoc principio: sic volo, sic jubeo; stat proratione voluntas.

Altera, quod potius sequamur passionem, quam rationem, nec alios audiamus Confules, nisi qui loquuntur nobis placentia se-

quidim nostra desideria.

Verbs

·Verum si Plautum in milite audimus: Nemo solus sapit: plus vident oculi, quamoculus,

#### Teste Hesiodo Poëta:

Laudatissimus est ipsus, qui cuntta videhit, Sed laudandus & is, qui paret retta monenti.

Sæpe audivi, inquit Livius lib. 22. eum primum esse virum, qui ipse consulat, quod in remsit; secundum eum, qui bene monenti obediat; qui autem nec ipse consulere, nes alteri parere scit, eum extremi esse ingenii.

Prior prudentia nimis rara est in Purpura; unde secundam adhibere nec erubestat; nam ut ait Cicero lib. 1. Offic. Omnis ratio, & institutio vita, adjumenta hominum desiderat.

Secundum Euripedem: Princeps sapiens Principum commercio; magna negotia magnis adjutosibus egent, inquit Vellejus Paterculus. Nec Atlas sine Hercule sustinet. Unde recte Livius lib. 44. si de sua unius sententia omniageret, superbum hunc judicabo magis, quam sapientem.

Necesse est, alios sapientes consulere a sequi. Ratio ex Sallustio ad Cass. Ego ità reperi, omnia Regna, Civitates, Nationes usque es prosperum Imperium habusse, dum apud eos vera consilia valuerunt. Ubicunque gratia, timos, voluptas ea corrupére, paulò post imminuta eses, deinde ademptum Imperium, postremò servitus impossta est.

Juxta Tacitum lib, 1. hilt. stimulat non ran privati odii pertinacia in publicum exitium. Ità malè qui currit, currat solus; & juxta vetus verbum, quod sibi intrivit, exedat. Nihil enim magis periculosum, quàm juvare velle

periturum.

Cave, ne ipse mergaris, qui submergendo vis subvenire, & audi consilium æternæ Veritatis, quod dedit de vitandis Phariseis, in sea opinione obstinatis Matthæi 15.0.14. Sinite illos; cæci sunt, & Duces væcorum! cærus autem, si cæco ducatum præstet, ambo in seveam cadunt.

\*\* **XXIV.** OTTO IV. regnat ab anno 1208.

AN NUS 1209.

Post fatalem Philippi decessum, Otto vindictie cupidus, & jam liber ab Æmulo, coglitabat bello impetere quosdam Principes sibi adversantes: id ne sieret, pacem suasit & Curiale Colloquium Antistes Mugdeburgenss, Eliterstadii habendum Convenere ibi præter sichum Antisticem Bernardus Dux Saxonia, Lingravius Thuringia, & coeteri Saxonia Proteres cum Ottore Episcopo Wiresburgens, una dinnes voce Ottorem, Augustum proclamanica.

Vicieterarum etiam Provinciarum Optimates acciamarent, major conventus indicitur Virceburgi: comparent Sigefridus, Moguntimus, Judinies, Trevir. Theodoricus, Coloniensis; Eberbardus, Salzburgensis; Henricus, Argentinensis, Sigefridus.

Sigefridus, Augustanus: Wernerus, Constantiensis: Otto, Frismgensis: Mangoldus, Passaviensis: Henricus, Ratisbonensis: Liulolphus, Basileensis: Hartbertus, Hildesiensis. Iso, Verdensis. Fridericus. Halberstad. cum aliis Episcopis & Ab-Ex sæculari ordine adsunt Ottoca. rus, Rex Bobemiæ: Leopoldus, Dux Austriæ: Bernardus, Dux Saxoniæ: Ludovicus, Dux Bavariæ: Bertholdus, Dux Zehringiæ; Duces Lothuringia & Brabantia; Henricus, Ottonis, Regis frater. Comes Palatinus Rheni. Albertus, Marchio Brandeburgicus, & alii, quibus accedunt duo Cardinales, Pontificis Legati. In eo Principum confessu surgens Otto Czfar, quærit, an licitè inire possit conjugium cum Beatrice? annuunt Cardinales: advocatur in cœtum puella, quam Rex de throno consurgens, suaviter amplexus, annulo. sibi subarrhavit, & assignato inter Cardinales loco, ubi sederet, Ecce, inquit, Reginam vestram! quam decet ità bonorare. Cum per ætatem idonea nondum esset connubio. Brunsvicum discedens, ibidem usque ad annum 1212. fuit regiè educata. Otto de S. Bla-. se in fine Chron. Arnoldus Lub. lib. 7. c. 19.

Eodem anno sub Festum Assumpta Virginis. Otto, Rex Augusta apud Vindelicos digressus, per vallem Tridentinam cum numeroso milite, & Magno Principum Comitatu in Lombardam venit, honorisicè exceptus ab Urbibus singulis, maximè à Mediolanensi, occurrente.

Tom. VIII. P. Comradi Hertenberger Soc. JEJu.

magno puerorum & puellarum ordine, sub candida veste & ramis olearum in manibus.

Coronatur primum Modoëciae prope Mediolanum in Regem Lombardiae; inde Romam versus profectus, obvium habet Viterbii Innosentium III. Pontificem, & Urbem ingressus, ab eodem Pontifice post præstitum circa jura Ecclesiae Sacramentum, & juratam expeditionem sacram solenni ritu Augustalia recipit in Vaticano Mense Octobri; inde ad Palatium Lateranense deductus, Regio convivio excipitur. Abbas Ursbergensis in Chron.

#### ANNUS 1210. ad 1211.

: Simul atque Urbe egressus esset, juramenti immemor in Oppida Ecclesia involat, Montem Flasconis, Viterbium, Urbevetum, Perusum & totam terram Mathildis subigit. Et postouam hyemem in Tuscia exegisset, Marte in Campanium translato, terras Friderici. Siciliæ Regis, impugnat: Neapolim occupat, usque in Apuliam, & partem Calabria progressus; nec monitus ab Innocentio desistit; hinc duos contra se hostes concitavit, Pontificen & Fridericum Regem, hunc tanquam Ecclesia Feudatarium, istum tanquam Dominum istarum terrarum. Ferit Ottonem Innocentius fulmine Apostolico, arma capessit Fridericus, ut hostem à suis finibus arceat, & in ipsa Germania impugnet. Monachus Paduanus, lib. 1- Chron. Acta CC. Harduini Tom. 6. part. 2. ANNUS

ANNUS 1212. ad 1215.

Otto ex Italia redux, Northusii connubium inst cum Beatrice, Sueva, pridem desponsata, quæ chm paulò post sine prole vivis excesfisset, in alteram conjugem 1214. sibi ascivit Mariam Brabantinam, Henrici I. filiam, quin hæredem ex ea suscepisset; Intereamhilò ille emendation, in cæpta contumacia obfirmatus, iterum iterumque anathemate perstringitur, & honore Augusti privatur, datâ Principibus, alium fibi Imperatorem eli-

gendi potestate.

Siffridus II. Archi-Episcopus Moguntinus. idémque Pontificis tunc Legatus literis Innocentii adhortatus, hunc in finem Conventum. indicit Bambergæ; & cum Eckenbertum Urbis illius Episcopum, nuper propter necem Philippi Regis profugum, suz Sedi restituisset, urget Ottonis exauctorationem, & datis ad Episcopos Germania literis, auctoritate Apostolica, præcipit, ne cum ipso, tanquam Ecclesia rebelli, communicent; hanc ob rem commotus Henricus, Comes Palatinus Rheni, Ottonis frater, cum Duce Brabantia terras Moguntini incendiis & rapinis vastavit. Godefridus Monach. & Trithemius.

Inter ista Fridericus, à Pontifice in Regem commendatus, de civitate in civitatem progreditur, ab omnibus Regio honore excep-Iterum ergò congregantur Proceres Aquisgrani, & deserto Ottone, 1215, in Festo S. Jacobi in Regem ungitur Fridericus à Sigefrido Moguntino, quòd Theodoricus, Coloniensis, cui iste honor competebat, propter inobedientiam ab officio Episcopali depositus esfet. Godefridus Monachus ad hunc annum.

Miser Otto sic ab omnibus se relictum videns, vinculis anathematis illigatus, Brunswicum se contulit, ubi reliquum vitæ in quie-

te transegit.

Anno 1218. tentatus febri folutionem anathematis instanter petsit ab Honorio Papâ, Innocentii Successore, & datis minime dubiis pænitentiæ signis, post confessionem absolutus est à Sigesrido, Hildesiensi Episcopo. Albertus Stadensis in Chronico. Morbo deinde ex dissenteria ingravescente, cum brevi se moriturum persentisceret, ità compunctus obsit, at à calonibus & infimis suis famulis collum conculcari vellet. Obsit autem die 19. Maji. anno 1218. inCastro Hartsburg apud Goslariam, Brunsvici ad S. Blasuan terræ mandatus.

Quo habitu epeliri vellet, tabulis testamenti scriptum reliquit: volebat nempe, ut post mortem indueretur Superhamerali, Albasubtii, Regali pallio, & caligis ex holoserico cum sandaliis in pedibus, & calcaribus deauratis, datis in manus chirothecis cum annulo, & armillis in brachio: dextra

sceptrum, sinistra pomum tenente.

Genealogiam vid. fupra Tomo IV. in Guelphis.

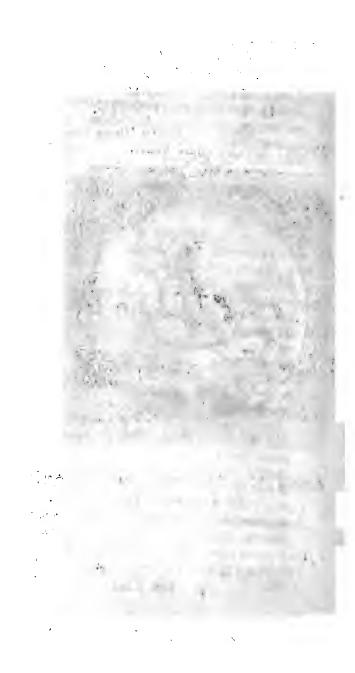

# SYMBOLUM OTTONIS IV.

Strepit anser inter olores.
Titulus: Invidia male videt.



Lemma: Non si teruperis, inquit, par eris. EPIGRAMMA.

Rana tumet; cui bos: non si te ruperis, inquit,
Par eris. Illa magis cum tumet, inde crepat.
Cum majore minor contendere desinat, & se
Consulat, & vires consulat ipse suas.

5. Tom. VIII.

Ut mausoleum cum Parentibus commune habuit, ità commune accepit epitaphium, tabulis ligneis aureo charactere inscriptum, ut refert Meibomius in Apologia pro Ottone.

His jacet Henricus, quondam Dux, Conditor bujus
Ecclesia, dignus nobilitate, pius.
Moribus ornata sibi conjux est sociata,
Pauperibus larga, simplicitate bona.
Inclyta Mechtildis, Anglorum silia Regis.
Nutriat Angelicis.bos DEUS ipse cibis!
Adjacet optatus Rex, borum sanguine natus,
Otto coronatus, vermibus esca datus.
Hujus erat Sponsa Philippi stirps generosa,
Filia formosa: nunc cinis: antè rosa.
Qui legis b ac metra, memor borum, sis, peto, pensa,
Quid saro? quid vita? quid res? nisi mors, ci-

#### SYMBOLUM OTTONIS IV.

mis, umbra,

Strepit anser inter olores.

Quantum conjicere licet, perstringit hac sua gnome Otto, Princeps Imperio maturus, Frideri um puerum, in cunis jam in Regem electum; nec malè, si regimen solum spectamus; nam ratio & constium in senibus sunt. Nec boni aliquid præsagit populo Sapiens, qui à puero gubernatur. Eccla. c. 10. vers. 16. va tibi terra, cujus Rex puer est.

Hoc ità in lege Nature statutum videmus, ut minor audiat majorem; cum, antequam Principum nomen Orbi innotesceret, illi Imperium in cateros haberent, qui atate eminerent; quoad vixit primus mortalium, solus in posteros habuit Imperium, & cum ipse defecisset, silius Seto primatum tenuit; post hunc alii, atate eminentes, qui inde dicti sunt Patriarcha.

Quando populus DEI primum fibi Regem petit à Samuele 1. Reg. 8. Säulem DEus prafici voluit, qui toto vertice supra multitudinem eminebat; naturale enim est, deteriora potioribus submittere. Hinc cum Brasilienses quidam ad Carolum IX. Galharum Regem, Rethomagum deducti, venissent, & juvenem Principem inter cohortem Pratorianerum Helvetorum conspexissent, mirari haud satis poterant, quomodo Viri, corpore tam validi, & proceri, Regi tam tenero possent samulari, cum in animalibus etiam videamus, in apibus maxime, integrum examen dirigi à Rege majori.

Fieri equidem oporteret, ut ficut validiora corpora præferuntur inter animalia, ità inter homines, quorum regimen Deos poscit, non alii præsint, nisi qui maturitate, & con-

filio cæteris præstent.

Sed cum in electione Principum non ità ratio habeatur Personæ, quam Dignitatis & Potentiæ, ut, qui Imperium tenet, illud cum digni-

dignitate contra Adversarios sustineat, tales utique præ cæteris eligi possunt, qui avito sanguine clari, ampla pollent Majorum hæreditate, quamvis ætas tanto honori nondum sit matura, cum sustinea possitalieno consilio, ut vidimus in Ludovico III. Arnulphi Imperatoris, septenni silio.

Si genus spectamus, par illud habuit Fridericus cum Ottone, ùt in parallelo ostendi Tomo IV., ubi stirpem Guelphorum cum stemmate Carolingorum exhibui; nam ùt cum Ursbergensi Abbate plures Synchromi testantur, genus suum Fridericus retulit ad Carolum Magnam.

Si potentiam consideramus, magna habuit Henricus Leo Ottonis Pater, dum Bojaria & Saxoniæ Ducatus præter alias terras possedit fed propter superbiam honoribus privatus. præter Brunsvicum ad Hæredes nihil remisit. ut necesse fueritOttoni, stipendia apudExteros mereri, & beneficio Anglorum de Comitatu Pictaviensi victitare. Dum contrà Fridericus, Majorum suorum Hæres unicus, possideret præter Regnum Siciliæ, Campaniam, Apuliam & Calabriam utramque cum vastissimo Sueviæ Ducatu. Ut fateamur, quod res est, labo-1 avit Otto invidia contra Fridericum, quæ cum malè videt, majorem se credidit, quam re ipsi fuit, dum infra se Fridericum Puerum despexit, quanquam annos pubertatis egressus jam esset, similis illi ranz, quæ viso bove, intumuit, ut par fibi videretur magnitu-U 4 dine:

dine; irrifa propterea à ranunculà, amplibs intumuit, & præ tumore crepuit, dum par esse non potuit.

Equarivultrana bovi; tumet ergò; tumenti Natus ait: cessa, præ bove tota nihil! Rana dolet, meliúsque tumet; premit ille tumentem:

Vincere non poteris, victa crepare potes. Tertius iratam vexat tumor, illa tumoris Copia findit eam, guttura rupta patent.

Scilicet hoc inde habet Invidia, ut alieno bono afflicta, propria sibi exedat viscera,

& nulli noceat, quam sibi.

Inter alias affectiones animi infima est Invidia, imò turpissima; omnium prima exilla Pandora pyxide est egressa, ubi omnia humani generis mala erant inclusa.

Primum Abelis homicidium fuit primum invidiæ negotium, quæ nata Matre Superbid, accrescit ex malitia Patris Diabeli & reliqua-

rum passionum.

Aliæ finistræ animi affectiones ad excufandos suos excessus allegare possunt rationes faltem apparentes; sola invidia non habet, unde se purget.

Voluptas, ut delictum imminuat, culpam conjicit in objectorum illicia, quæ animum

quasi vi occultà attrahunt.

Ambitio prætexere potest perstringentem vim excellentiæ: Avoritia criminis sui turpitudinem colorare potest timore suturæ mi-

**feriæ** 

feriæ: Ira culpam detorquet in præcipitem effervescentis Naturæ motum, quem domare non potest; alia dicet, se rapi ex necessitate, alia ex occasione, alia ex fragilitate humana; & quanquam ejusmodi excusationes vitium non tollant, multum tamen extenuant.

Verum si Invidia delicto suo velit sucum quærere, non habebit alium, nisi quo augeat vitii sui turpitudinem; cogeretur enim sateri, quod suos oculos nihil aliud perstringat & animum premat, quam meritum, fortuna vel excellentia aliena. Similis illis animalibus, quibus suavissimi odores sunt lethales, adeò utipsa, inverso Natura ordine, ex selicitate dolorem concipiat, & assenum gaudium in suum luctum convertat, velut Aranea, quæ mel saluberrimum commutat m venenum.

Aliena felicitas, excellentes animi dotes, florentes fortunæ, felicia commercia, conjunctæ amicitiæ, nobiles Parentelæ, virtutes, laudes, præconia, & similia, quæ aliis conciliant venerationem, famam & amorem, hæcilla sunt, quibus adhæret Invidiæærugo, hæc feriunt invidentem animum, inspirant abjectas cogitationes, ut vellet ejusmodi fulgorem penitus obscurari.

Verùm hocipsum est, in quo omnem suam operam perdit, & plus inde torquetur; ra-U c rò rò enim ità proficiunt suis dolis invidi, quin alii, quibus invident, centies triumphent,

Hic vermis aliud robur non habet, nisi ad rodendum lignum, ubi natus est, qui nihil simile potest in rebus aliis exteris, in auro, lapide, metallo. Hæc infirma tela sunt, quæ dum invidus jacit, ferè semper in se ipsum retorquentur.

Accidit sæpe sæpius, ut Invidia multa convertat in commodum istius, cui invidet, & & faciat, ut alter res suas inde provehat,

unde ista dolet & derogat.

Si virtuosus est, qui invidiam patitur, faciet *Invidia*, ut virtus ejus magis inclarescat,

& ipse in virtute crescat.

Si animi dotibus præstat, quem illa conviciatur, acuet ingenium, excitabit industriam & augebit selices ejus successus, occultoque hoc suo dolore efficiet Æmulus, ut alter impersecta corrigat, & ità os lividum obstruat. Adeò utilis est Invidia ad virtutem vel augendam vel stimulandam.

Quanquam Virtus imago est Divinitatis, ex qua prodit, ut vel propter hanc similitudinem mereatur omnem nostram venerationem, ea tamen invidi cordis est malignitas, ut hoc debitum non folum neget Virtuti, sed deroget etiam ejus splendori; quo suo occulto dolore id facit, ut Virtus manifestius se prodat; dum eniminter partes adversas una amat, quod altera odit, una actimat,

quod

quod altera contemnit, una approbat, quod altera reprobat, inde fit, ut Virtus, aliàs non ità cognita, ex mutuo hoc proborum & invidorum commercio detegatur, & judicetur ex æquitate, dum quantò plus derogat iniquitas, tantò plus attribuit charitas.

Quâ in re idem præstat invidus alteri, cui invidet, quod Genmarius tribuit rudi & nondum polito adamanti; hic enim tollit solum, quod impedit fulgorem, quin minuat lapidis pretium. Ità Invidia, quæ virtutem alienam obscurare conatur, facit ut clarius esfulgeat.

Invadit hoc Monstrum non peregrinos autignotos, quantis etiam illi excellant, sed versatur inter homines ejusdem studii, dignitatis, vel Professionis, inter Vicinos, quos eadem officia conjungunt, inter Fratres &

fanguine junctos.

In aula Asseri spina hæret in animo Ananis, dum videt supra se exaltatum Mardocheum, non sapit ipsi cibus regius, quem amaricat præsentia Æmuli, inselicemse crodit inter medias selicitates, dum videt storere Mardochei sortunas; verba, quibusillum à Rege sic honoratum, populo prædicat, spicula sunt, quæ intima animi penetrant. Si honoribus excideret Æmulus, sin surcam ageretur, aut cum tota gente sua ex Regno proscriberetur, tunc selicem se crederet invidus.

Clamor Virginum: Percufit Saul mille, David decem millia, quantum caufavit Regi Sauli tormen. tormentum? gaudere debuisset de hoste prostrato, de patrialiberata, ille dolet, & præ dolore infanit ob vocem vulgi, Davidi majorem honorem aggratulantis. Non sustinet ille conspectum juvenis, vilescit omnis probata virtus, extinctum vult Davidem.

Hic genius Invidia: dolet, unde oporteret gaudere: gaudet, unde oporteret dolere. De pinguedine marcescit: de profectualieno deficit: de sanitate infirmatur: de vita moritur. Iniqua tristitia, quæ ex selicitate fluit: impium gaudium, quod ex malo hauritur.

Imò non est ipsa felicitas aliena, quæ invidum affligit, neque gaudium alienum est, quod ipsi tristitiam parit, sed stolidum phantasma est, quo existimat invidus, selicitatem alienam adimere suam, laudem alterius cadere in sui vituperium, vel derogare suo honori.

Hoc quia vitium est turpe & detestabile, non audet invidus, plagam, qua laborat, monstrare; non audet latentem iram verbo vel vultu prodere, debet virus occultare, & lentam mortem ferre.

XXV. FRIDERICUS II. imperavit ab anno 1215. ad 1250.

#### ANNUS 1215.

Natus est Fridericus 26. Decembris anno 1193.

1193., de quo ità Poeta illius temporis apud Pipinum in Chronico:

Christus heri: Casar hodie processit ad ortum. Jus utriusque movet occasium solis ad ortum.

Sol bodie: fol ortus beri fub luce diei: Filius bic bominis. Filius ille Dei.

Tertium agens annum, à quibusdam Germanis Principibus electus est in Romanorum Regem, antè, quam sacro sonte ablutus, nomen haberet.

Trimulus facris undis regeneratus, à matre Constantia, & utroque Avo, paterno, & materno, vocatus est Rogerius Fridericus Constantinus.

Anno 1198. Constantia mater, suprema sibi vitæ tempora instare persentiscens, ut Regem successorem videret, ungi illum voluit, & coronari Panormi in Regem utriusque Sicilia. Anno 1212. dejecto ab Imperio Ottone Saxone, cum obedientem Ecclesiæ filium Sacramento se probasset, ab Imocentio III. in Germaniam missus, commendari meruit, ut Principum omnium Suffragiis in Regem assumeretur.

Anno 1215. Moguntia unanimi voto ele-Etus. Aquisgrani Mense Julio in Festo S. Jacobi Regium ornatum accepit, non ab Ordinario Coloniensi, sed à Sigefrido Moguntino, tum quod Theodoricus ex Comitibus ab Heinsberg, Archi-Præsul Agrippinensis, una cum subjecta Urbe ab Innocentio III. fuerit tunc excommunicatus propter Ottonem, Episcopum Monasteriensem, 1213. Coloniæ captum, & sub custodia apud Cæsaris-Werdam detentum: tum quod idem Theodoricus à Sigestrido Moguntino, Pontificis Legato, ob Chrisma in Cæna Domini 1214, cum à sacris prohibitus esset, consecratum, à Sede & Officio suerit

depositus.

Cum Siffridus Legatus esset Pontificis, hoc ipso anno missus est ab Innocentio III. in Syriam, ut subsidia ferret Christianis. tunc Sedes Patriarchalis Hierofolymitana, communi Christianorum suffragio eligitur Sigefridus in Patriarcham; quam dignitatem ut declinaret, clam fugit Constantinopolim, justu Honorii III. reversus in Syriam, obstinate detrectat oblatum honorem, post biennium Josephus Eggs in reversus ad suam Sedem. Purpura docta lib. 1.n. 66. ait: Siffridum dignitutem secundo oblatam admissis. & biennio Sedem tennisse. & data ulterius Patriarche eligendi potestate, reversum esse ad Sedem suam Moguntinan\_

ANNUS 1216, ad 1219.

Imperii Infignia, Diadema, Lanceam & ilia ornamenta Otto exauctoratus reliquit Henrico Fratri, Comiti Palatino Rheni affervanda, nonnifi censuris interpositis ab Honorio Papa, per Legatos extorta, ut Fridericum ornare posset. Fervebant tunc maximè bella sacra inter Christianos & Saracenos,

tum in Oriente, tum per Africam & Hispanias. Erat tunc Civis quidam Coloniensis, quiantehac facram militiam comitatus, mercede turpissima cum Saracenis pacta, ingentem puerorum exercitum, pro obsequiis ipsorum se-Ut erat home se adducturum spopondit. crudelis. filium habuit fibi barbarie fimilem. Nicolaum nomine; hoc antelignano usus, ingentem puerorum multitudinem, undequaque per inferioris Rheni tractum confluentem collegit, & quasi admirandæ sanctitatis infigne præseterrent, fingulos ab humeris litera T notavit; quæres insolens, ut omnes attonitos habuit, ità non minore religione multorum animos follicitavit, ut subsidia in viaticum & fumptus itineris promptè non minus, quam liberaliter conferrent, omnino rati, pueros nonnisi Divino Spiritu trahi.

His pari ferè numero & animo fejunxêre puellæ, & qui juvenes erant adultioris ætatis, ut ingens exercitus colligeretur. Itum diversis itineribus, pars per Gallias, Massiliam versus, aliud promiscuum agmen Gemuam, aliud majus Brundusum contendit, ut ex Portibus maritimis facilius transmitti possent.

Exitus iste fuit: Nicolaus puer, princeps agminis, è medio sublatus, alii venundati, alii in miseram servitutem tracti, alii amisso pudicitiæ slore, in reditu same, & inedia

consumpti; civis Agrippinus, impiæ machinationis author, scelus detectum atroci mortis supplicio publice apud Ubios luit. S. Anteninus 3. part. tit. 19. c. 2. § 4. Chronicon Gemuense Jacobi de Varagine T. IX. Muratorii ad an. 1222.

Nobiliore militià contra hostes firmavit DEUS Ecclesiam, hinc Prædicatorum Ordine per S. Dominicum, inde Minorum per S. Franciscum, hoc anno 1216. ab Honorio III. confirmato, quibus mox anno 1223 accessit Ordo de mercede pro redimendis captivis, à S. Petro Nolasco, & Jacobo Aragoniae Rege institutus.

#### ANNUS 1220.

Ut turbata Germania in pace contineretur, Fridericus Francofurti solennem Conventum coëgit, ubi inter alia statutum, qua ipsum

Imperatorem concernebant.

Imò. Ne in fiscum Imperii trabantur, malo majorum nore, quæ Episcopi in hæreditatem reliquissent, sed ne vel quisquam alius in ejusmodi bona involet, sed cedant successori, si res ità tabuis Testamenticonsignata non esset; si verò sit testamentum, ut babità ejus ratione, cedant secundàm mentem Testatoris. Qui contra fecerit, pro proscripto babeatur, Feudo etiam, vel Benesicio, si quod habuerit, privatus.

Statutum 2dd: Ive nova Telonia & nova moneta ut in terras Episcoporum, ipsis invitis, in-

troducantur.

Statutum 3tiò, ne Vafalli Epifcoporum immigrent in Civitates Liberas. Cæfari subjectas, & ne mutud alii recipiantur ex Urbibus Cæsaris in locis Epifcoporum vel Principum Lajcorum.

Statutum 4to, si ex morte Infeudati constet Principi Ecclesiastico, vacare aliquod feudum, illud ut Casar non usurpet, nisi de consensu Epis-

copi.

5to statutum, ut excommunicati ab Episcopo non permittantur in publicis tribunalibus assidere; & cian gladius Status sæcularis sit in subsidium
Ecclesiastici, excommunicatus, per sex behomades
in contumacia persistens; proscribatur.

6to prohibitum, ne titulo Advocatie Reclefiarum, ab Advocatis nova Castra, Oppide, vel Urbes in fundis Diecessum exstruantur; & con-

structa diruantur.

7timo cavetur, ne quis Comitum, vel Oficialium Cafarianorum in Urbibus Principam ullam Jurisdictionem exerceat vel in telenia, vel in monetas corundem Principum.

Actum Francofurti 1220. 6. Cal. Maij. Subfcribentibus plerisque Germaniæ Archi-Præfulibus & Episcopis. Vid. Recessus Imperii adh.a.

Interea temporis Christiani in Oriente post diuturnam obsidionem expugnărunt, non sine magna suorum clade, Damiatam, olim Pelusium nominatum, que Urbs populosa & munita cum portu maritimo sita erat ad extremum Nilt ostium, Arabia proximum, die 5. Decembris. anno 1219. Thesaurus ingens X auri.

, Tom, VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. FEfu.

auri, gemmarum, telæ sericæ, & ejusmodi retum pretiosarum in Urbe repertus, inter milites Christianos distributus, & fana Mahometis, à spurcitia Paganerum purgata, ritu Catholico sunt consecrata. Richardus de S. Germano in Chron. ad 1217. Victores Urbem ingressi ex 70. millibus nonnisi 3000. puberes repererunt, qui e a lege vita donati, ut dispersa per Urbem eadavera peste extinctorum sepulturæ darent. Bernardus Thesaurarius cap. 200. Tom. 77. Maratorii.

Dehae victoria certior factus Honorius, Papa ut Christiana agmina novo milite restautaret, vocat Fridericum ex Germania in Italiam pro accipienda Roma corona; venit Fridericus cum nxore Constantia, Aragonia, relicto in Alemannia Henrico filio, Romanorum Rege, & Impetale Diadema accipit cum Constantia Conjuge M Vaticano die 22. Novembris. 1220. Pro que collato honore ut gratum se exhiberet, rogatus à Pontifice, expeditionem Asianicam, quantocyte suscipiendam, sacramento interposito, spopondit, quin opere executus esset. Godefrid, Monach. Goloniensis in Chron.

ANNUS 1221.

Unde culpă Friderici factum, ut Damiate, nobilissima Ægypti civitas, iterum relaberetur sub potestatem Sultani Ægyptiorum & Damasci, quod in hunc modum contigit.

Anno

Anno 1221. Joannes de Brienne, Rex Solyma, cujus dominio Victores Christiani Damiatam occupatam tradiderant, fines Regni sui per Ægyptum proferendi cupidus, cum septuaginta Christianorum millibus Memphim five Cajrum oblidebat: ne conatus profices ret, Sultanus Ægypti vias omnes adeò obstruxit. ut neque ex Urbe Damiata, neque ali, unde commeatus adferri posset; quin ipse comparato exercitu, milites Cruce fignatos identidem laceflivit. In ea rerum penuria iam duos menses exegerunt Christiani; cùm ecce! novum malum accedit: Sultanus, amotis ubique Nili Cataractis, totam late Regionem inundavit, ut stramine alluvione disperso, facultas omnis pascendi jumenta esfet sublata, toto exercitu ad cubiti altitudinem per triduum aquis inexistente, quin vel progredi vel regredi possent.

In ea calamitate, que mira Numinis providentia est, Sultanus, pro pace petenda, Legatos mittit ad Joannem Regem, & conveni-

tur in hunc modum:

1mò. Ut Christiani Saracenis restituant Damiatam, Sultanus contrà reddat Christianis salvisicam Crucem, quam Saladinus, Ægypti quondam Sultanus, asportavit, cum Hierosolymam occupasset.

NB. Præter, hanc erat pars altera Crucis folita ante Christianas acies in bello præferri

ab Episcopis, à fidelibus conservata.

X 2

Porro Sultanus extremæ penuriæ, qu ercitus premebatur, gnarus, victualia

fuitò suppeditavit.

His ita pactis, juxta Nilumin tentoriis Rederunt usque ad octavum diem Septem quo tradità Saracenis Damiata, pars na conscensis Hierosolymam transvecta est terrestri itinere per deserta Arabia ren runt; Principibus, qui in Italiam revert lent, permiffum per annum in Ægypto: stere, ut de navibus sibi providere poss · Communis omnium Principum con erat, id mali minime evenisse Christia Fridericus, ut Honorio Pontifici condixe auxistà in tempore tulisset, imò San omnes ex tota Ægypte ejectos fuisse. B dus Thesaurarius de acquistione Terra santi 207. Monachus Paduanus lib. 1. Chron.

ANNUS 1222, ad 1227.

Oblit hocanno apud Catanam prima rici Conjux Constantia, Alphonsi II. Ara Regis filia, quæ primis nuptiis juncta rico, Bedæ III. filio, Hungariæ Regi, S. lethe Thươngica Patruo, anno 1200. Vid Arag Aragoniam est reversa; demum anno 1200. iterum desponsata Friderico Imperatori, cai peperit Henricum, Romanorum Regem, & Jondanum in pueritia desunctum. Chronicon breve auctoris synchroni Tomo prime part. 2. scriptorum Muratorii pag. 277. Richard.de S. Germana.

Joannes de Brienne, Rex Solyma, cum in Terra santta subsistere non posset, cum cateris Principibus in Italiam transvectus, pro fublidiis colligendis primum Fridericum Imparatorem adfit, dein Papam Honorum, dessique Reges Gallie, Anglie, Caftelle & Arge-Imperator tunc viduus, ut novo Regni titulo gaudere posset, in alteram sibi uxerèm desponsavit Yolantam, sive Isabellam, mamorati Regis Solymitani filiam, quam anno 1223. duxit, nuptiis Rome celebratis, prasente Journe Solymeo Rege., Johnsa Patra. Sub hæc tempora Fridericus spreta juramenti religione de non invadendis terris Pontificiis, Urbes Ecclesias vexat, Episcopos pao libitu instituit, Electiones liberas violaty Papa constitutos expellit, & collectas ab Ecclesiis exigit, quin cogitaret de bello ficro; quam ob rem excommunicatur ab Honorto, sub ea conditione iterum absolutus, si intra biennium sub annum 1227. Mense Asgusto cum exercitu trajecerit in Palastinam. Lapso ferè termino, veniunt magno numero Christianæ copiæ ex Germania & aliis Regnis, cum Imperatore ex Sicilia in terram sanctam Хa trans-

revertitur, ubi S. Ludovicus ex tebri i Ma moritor. Quo nuntio accepto, 1 winter quadraginta Cruce lignatorum Halad sua. Quod factum adeò afflixit ( Piion Honorii luccefforem, ut Fridericum -delium communione denuo amoveret nihito emendation, Statum Ecclefial - avadit cum milite, plurimam partem S Mi quos ex Sicilia, ubi inter Christian -dulabuntur, in Apuliam transculerat. On Huit alterum exercitum opponit ( Fins, copils Urbium Lombardia adjutus: · Celhum fub novis promiffis compositi Bouenti anna folvit in terram fanctan. -ilainter hiec Henricus filius 1225, ephe Offerius, Wermutia duxit in uxorem L wetham, Leopoldi Auftria Ducis filiam, / 'grani in Reginam Romanorum confectatai -thard. di S. Germano.

Anno 1227, moritur apud Adriam in tio ex puerperio Jolanta Imperatrix, Conradam, postea Romanorum Regem esset, quo axoristitule, cum fratrem ill haberet, Fridericus tandem sæpe frustramissam expeditionem transmarinam sus non tam rei Christianæ per terram se

promovende causa, quam ut Regni illius diadema sumeret, & Rex Hierosolyma Aluer tar etur.

# ANNUS-1228. in 1229, ....

Antequam iter aggrederetur, ingentea: fummas tum ab Ecclefiafticis, tum Lajcis in subsidium terra fantia collegit, & incorne de reditu, quali publicum testamentum com didit, quo convocatio apud Barohen Regui: Proceribus ità statuit, ût universi Regni One dines in ea fide, quam olim erga Reges Novi mannice flipis fervarunt, erga fe etjamatque suos firmi starent, & si forte mori insum in terra fantta contingeret, Regem successorem haberent filium fuum primogenitates Henrican, Romanorum Regem: quo fine libe: ris decedente, fuccederet filius alter Comos dus; id quod omnes, jurejurando confirma! runt. Richardus de S. Germano in Chronico at hunc annum.

His ità dispositis, nines cumcliamiditie conscendit, & in Syrian subsummuniale vit.

Terram fantiam potenter ingressie, sine con de & sanguine pacem turpem cum Saltano Ben bylonio insit, qua tota terra Barbaris relieta, Sultanus reddidit Christianis Urbes omnes inter Hierosolymam & maris littora usque Assconem sitas, una cum Castris Joppe, Sidon; Carsaréa, Zoronte, Nazareta, Bethleem, & Templa X A

Dinini ; quo ad fuas fuperstitiones hactenus

Anno 1229, die 18. Martii convocatis ad sepulchrien Domini terra sancta Optimatibus, vivente White focero Joanne Briennes, Solymitate Rege, diademate coronari petit, promissi feria emendatione corum, que tum contra Sedem Pontificiam, tum in terram fonand peccaverat, ratus, fibi uni, titulo uxoris Polante nuper defuncte, Regnum competore i chainemo Episcoporum accedere vellet, qui cum Rege i divis devoto : commu-Menter Pridericus ipferad aram funimam accedens, fubtractam inde coronam fibimet iple impoluit, enfele accinxit, & reliqua ornamenta tam temerariò, quant impudenter nimpavity datis desuper codem die literis ad Gregorium IX. Pontificem & ad Ludevieum Gallimin Rogem. Gaufredut Malaterra in biftoria Ten. V. Meraterii.

Sequenti die Patriarcha Solymitanus facris locis omnibus interdixit Friderica, & novo euro fulmine ferist; unde orta intestina disidia inter Christianos terre fantie, & copias Imperatoris, qui à pils omnibus spretus, eum suis in Apulian redist. Richardus à S. Germano in Chronico.

Sub eadem tempora obsit Robertus, Imperator Latinus Constantinopoli; succedit filius Balduinus II. sub tutela Journis de Brienne, Regis exulis Hierosolymitani, quem Galliadiministra-

ministratorem constituerant Imperii Constantinopolitani; hic pubes factus, quærit uxorem Gracam, Theodori Lascaris, Nicaa Imperatoris filiam; ità enim tunc Imperium Grecorum erat divilum, ut Gracian, & terras Regni Eurepeas Galli tenerent, Byzantii five Constantinopolis relidentes; Afiaticas autem Imperii terras ità inter se partiti funt Greci, ut ab anno 1204. Theodorus Lascaris, stirpe Gracus; imperaret Nicea in Bitbynin, Alexius Commemus regnaret in Colchide, Michaël Commenus in Veteri Epiro. Ne Theodori Lascaris filiam duceret Balduinus, diffuadent Galli, quòd Graca affinitati parim fit fidendum. Duxit ergo Martham, Regis Joannis de Brienne filiam alceram, Hanta fororem; ipfe verb infelix Rex Solyments ; Joannes Briennaus anno 1237. & cum iplo Regnum Hierofolymitamam exfpiravit.

Fridericus Imperator jam fecundo Viduus, nuptias tertias meditatur cum Agnete; Ottocari I. Bohemiæ Regis filia, quam tanto certius fibi obventuram sperat, quanto majoribus privilegiis. Ottocarini Patrem, ob præstitam alias contra Ottonem IV. operam, honorarat; quanquam Ottocarus; proprio nomine Primislaus appellatus, alias ita partes Ottonis IV. contra Philippum defendisset, ut à Saxoninus Otthischan, hoc est, totus Ottonianus nominaretur; quod verbum Bohemi non intelligentes, existimarunt, Primislau novum nomen inditum esse à Germanis, & Ottocarum X s

vocari, undenecalio, quam Ottocari nomine illum compellarunt.

Inter privilegia à Friderico collata Bohemo. præcipua erant, ut Regio titulo cum libertate gauderet, absolutus ab annuo tributo. antehac Imperatori pendi folito, nec teneretur comparere in Comitiis, nifi quando vel Norunberga, vel Bamberga, in Urbibus Bohemiæ proximioribus haberentur; quem fuum honorem, ut altius elevaret Primislaus, coronam non ab alio, quam Archi - Prasule Moguntino accipere voluit, quod Pragensis Ecclesia Metropolitanum ipsum agnosceret. Chron. Sponbeimense Trithemii. Quanta hæc viderentur illicia, ut Agnes filia consentiret in Imperatoris nuptias!illa tamen ob gregem pellicum, quem alebat, Fridericum aversata, sacratiori vinculoChristo se desponsavit,Ordinem pauperum Dominarum sub regula S. Francis ci Pragæ amplexa. Albertus Stadensis ad amnum 1236. Eneas Sylvius.

# ANNUS 1230. ad 1234.

Interea Fridericus ex terra sancta in Siciliam 1229. mense Majo reversus, bella continua prosequitur cum Gregorio IX. Papa; hoc Urbes Ecclesiæ per vim armorum vindicante, illo in terras Pontificis contumacius grassante; crescit bellum ex mutua Urbium inconstantia, dum hæjam hujus, jam istius parter amplectuntur, & semetipsas lacerant.

Hoc

Hoc bello subegit sibi Fridericus Romandiolam, Marcam Anconam, Spoletamum & Beneventamum Ducatus; Templarios verò & Hospitalarios Equites, contra quos in terra santa iram concepit, bonis omnibus tam mobilibus, quam immobilibus, que per suum Regnum

posederant, exspoliavit.

Ut alteram vindictam eodem bello sacro contra Ludovicum, Bavaria Ducem, Ludovici Severi Avum conceptam expleret, Vetulum de Montanis, Saracenorum Principem, sibi sæderatum, subornavit, ut, quo posset, dolo Ducem è medio tolleret; Barbarus Duci, ex Syria redeunti, Stichium morionem, insimæ sæcia hominem, adjunxit; quem cum Ludovicus Kelbemii post cænam per pontem Danubio instratum ambulans, jocosè incesseret, cultello lethali vulnere sauciatus, illicò in conspectu Aulicorum exanimatus corruit die 17. Septembris 1231. Trithemius in Chron. Harsaug.

Inter hæc, intervenientibus Italia & Germania Principibus, pax firmatur inter Gregoriam & Fridericum; qui terris Ecclesia restitutis, ab anathemate absolutus, Anagnia solus cum Pontifice mensæ assedit. Richard. de S.

Germano.

Ut in Germania etiam res tranquillæ essent, Henricus Rex, agente Siffrido II. Moguntino, leges saluberrimas tulit; alteras 1231. in Comitiis Wormatiæ contra fædera civitatum, al

teras

foror esset Friderici, Ducis ultimi Austriaci ex stirpe Comitum Bambergensium. In hoc conjugio cum annis septem vixisset, propter pellicem repudiata, redst Trevirin ad Claustrum. Dubravius.

Eodem anno Fridericus II. sub festum Assimpta Virginis Moguntia solenni ritu Ottonem Brunsvici, Luneburgi & Güttinga Dominum, Ottonis IV. Imp. ax fratre Wilhelmo nepotem, in Ducem Brunsvicensem creavit. Trithemius in Chron. Hirsaug.

Sequenti anno tertium connubium Imperator inits Moguntia cum Isabella, Henrici Anglia Regis sorore, nuptiis Wormatia 20. Juli

celebratis.

universis propè Germaniae Principibus; & comni populo, quando à Siffrido III. Moguntino Antistite è tumulo levabatur corpus S. Elisabetha, nuper in Pentecoste à Gregorio IX. fastis Sanctorum inscripta, quo tempore adeò devotum erga S. Lantgraviam se exhibuit, ut auream coronam in anathémareliquerit, à posteris, ùt asseritur, cum aliis pretiosis donis direptam, & in prophanos usus distractam, ùt Kochius Author est.

Sub iisdem temporibus initium accepêre Nundinæ Francofurtenses; cum annua Comitia, more antiquo Moguntiæ haberi solita, Fridericus Imperator Francosurtum transtulit, & ad festum S. Bartholomai haberi voluit. Hic

Principum Conventus, qui cum Divino Officio. & Missa incepit, inde vocabatur bie Bartholomæi Meg, non verð, út alii volunt, àmensurando vel emetiendo, quòd per eos dies

multa venderentur, & emerentur.

In tam frequenti Principum Cœtu cum multi ex omni Germania mercatores cum suis mercibus confluerent, & soluto etiam Conventu, aliquanto tempore remanerent, inde denique ortæ sunt solennes illæ Nundinæ Francosurtenles, ques posteà Imperatores magnis privilegiis confirmarunt & stabilierunt, aliis infuper circa Pascha habendis, auxerunt.

Porro imperante Friderico II. magnæ fuerunt per Germaniam mutationes. Primò quidem in Palatinatu Rheni. cum emortuis tum Suevis, tum Brunsvicensibus Principibus. succederent Bojaria Duces, qui propter nuptias cum Agnete Brunsvicensi, Palatinatus hærede, jungerent Rhombos Boicos cum Leone Guelphico. quem antehac Boij in Scuto Gentilitio non præferebant. Sublati item per totum Imperium Ecclesiarum Advocati, Diœcesibus & Monasteriis valde exitiofi.

2do. Exspiravit anno 1218. in Bertholdo V. electo Imperatore, familia Ducum Zebringensum, qui præter Comitatum Burgundia, totam Brisgojam cum Hercinia, Turgovia & Ichtlandia, magnam partem Alfatia & Helvetia possederunt, ampla hareditate per duas sorores Bertholdi, tum ad Comites Uracenses vel Auracenfes racenses & Kyburgicos, tum ad Badenses translata.

3tiò. 1248. in Ottone defecit familia Ducum de Meran, qui terras suas habuerunt partim in Carinthia, Tyrali, Istria & Dalmatia, partim in Burgundia, Voitlandia & Nortgoja, terris Istria & Dalmatia ad Venetos; Nortgoja ad Duces Bavaria; Voitlandia ad Burggravios Norimbergenses; Carinthia cum Tyroli ad Comites Gorina devolutis.

4to. Anno 1246 finem habuerunt in Friderico Bellicofo primi Austriae Marchiones, quibus post longam litem successerunt Comites

Habsburgici

5to. Anno 1247. in morte filii S. Elisaber tha Thuringice, Lantgraviatus Thuringiae transit ad Henricum Illustrem, Marchimen Misnies, uti paulò antè Lantgraviatus Hassa ad Duces Brabantiae.

6to. Anno 1237. Imperator Fridericus, de consensu Gregorii IX. dedit Abbatiam Laurisbeimensem, Principatui similem, Ecclesia Moguntina, ut retuli T. 4.

### ANNUS 1237.

In Italia recruduit bellum inter Gregorium IX. Pontificem & Fridericum Imperatorem, maximè quod is, antequam hic iter in Germaniam assumeret, Urbibus suis per Lombardiam Vicarios præfecisset; Eccelinum, & Albericum fratres nobiles de Romano appellatos, ex Comitatu

mitatu Tarvisii oriundos, gente Teutones - Saxones, ambos sanguinarios & impios Tyrannos,
quorum stirps pridem desecit. Circa hæc
tempora cum Entius, nothus Friderici, titulo
uxoris suæ, Sardiniam consecutus, Regem
se ferret, & à turbis bellicis immunis non
esset, cavendum lectori, ne Entium hunc,
quem alii etiam Encelimum, hoc est, Henricuhum nominant, confundat cum Eccelino Tyranno, Comite de Romano.

Hi ergò fratres Tarvisii, Verina, Vicentia, Padua, aliarúmque Urbium à Cæsare Vicarii constituti, multis annis incredibilem tyrannidem per Lombardiam exercuerunt, Urbes quaslibet Lombardia ferro & igne ad deditionem sollicitando. Horum violentias ut frangerent aliae Urbes, in sædus coièrunt, ut mutuis hisce præliis miserè laceraretur Italia.

Quo ipso tempore originem acceperunt diabolica illa nomina Guelphicarum & Gibellinarum factionum, quæ ùt olim sub Conrado III. Imperatore apud Winsbergam primum audita, animārunt Guelphos, hoc est, illos, qui partes Guelphi, Suevia Principis, sectabantur contrà Wiblingenses pro Conrado III. Imperatore pugnantes, ità per contemptum appellatos, quòd Conradus III. Cæsar in Suevia Castro Wiblingen natus esset, ità jam rursum per suciam revocata, velut binæ dissidiorum faces Urbes Lombardia in mutuam perniciem accenderunt, eo incremento, ut nullum esset in stalia

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. FEJu.

kalia Oppidum, ubi ejusmodi noxiæ factionis non appareret vestigium; civitas armabatur contra civitatem, Provinciæ Provinciis adversabantur; quin & familiæ pestifera illå labe ità dividebantur, ut nec filio, nec patri, nec fratribus unus in una domo esset consensus, neque consanguineis una voluntas.

Urbes excidio, domus incendiis hauriebantur, tanquam propria crimina in aliis perfecuti, femetipfos absolverent, virtutisque ac gloriæ locò ducerent, si ad ostendendum insigne factionis studium, maximè in alteros sævirent.

Sola Urbs Veneta à teterrima hac contagione immunem se servavit; reliquæ Urbes vel unius, vel alterius factionis erant.

Partes Gibellinorum, sive Friderici Cæsaris se-Etabantur Taurinum, Novaria, Bergomum, Comum, Brixia, Verona, Vicentia, Mantua, Mutina, Laudum, Placentia.

Partes Guelphorum, sive istius sactionis, que pro Romana Ecclesia videbatur pugnare, tenebant Alba, Asta, Papia, Parma, Regian, Mediolanum, Cremona, Padua, Tarvisum, Esper Hetruriam Florentia, Bononia, Luca, Pistorium, Senæ. Inde ergo per Italiam revocata sunt infausta hec nomina, ùt tradit Villamus in bist. Florentina.

In certa origine tradenda differunt Scriptores; alii, nec recte, primum cœpta hujusu modi modi discrimina factionum volunt, quando Cæsares cum Pontificibus graves discordias & bella diversis in Urbibus gesserunt; certius hæc tragica nomina sub Friderico II. Italiam diviserunt, quando ille præter Imocentium & Honorium III, Gregorium IX. maximè est insectatus; quo bello civitates omnes Italia, subito tumultu, ità commovebantur, ut nec Cæsar satis compertum haberet, qui partes suas, quive Pontificias sectarentur; tunc enim primum, pertentatis singulorum animis, Italos duas in factiones scidit, essectique, ut, qui Pontifici faverent, Guelphi; qui Cæsari & Imperio, Gibellini diserentur.

Jacobus Philipp in Supplem. Chronici ad annum 1234. ait: Guelphorum, & Gibellinorum diabolica nomina Pifis initium habuêre ex duobus Alemannis fratribus; quem authorem posteà secuti sunt Capreolus lib. 6. rerum Brixianarum. Langius in Chron. Citizensi ad annum 1229. Platina, Ciaconius in Gregorio IX. Blondus lib. 7. Dec. 2. Cranzius lib. 8. Saxon. c. 8. Cario lib. 5. Chron. ad annum 1238. Jacobus

Cavatius in monumentis bist. ità refert:

Florentini pecunia potentiores, quamvis fæpè intestinis seditionibus laborarent, tamen armis, & astu vicinarum Urbium, Imperium affectabant. Potentiores cives ex diutino Pontificum & Cæsarum dissidio in alterutram partem dilapsi, variis studiis distrahebantur. Ejusmodi factiones apud Principes Y 2 benevo-

benevolentiam, apud cives clientelas, potentiámque comparaverunt; ipli sub ea factionis larva privatas ulcifci injurias, fæviora adversus Æmulos moliri, impunè exequi. Sedinter cæteras maxima erat causa impietas Friderici II. qui Imperator renuntiatus. quamdiu Constantiam matrem superstitem habuit, se pium Principem gessit; ea defuncta, Majorum scelera æmulatus, Romanos Pontifices afflixit, Cisalpinas Urbes Romano Imperio restituere orsus, factionum studio easdem minuit, vel divisit. Occultos emissarios habuit, qui ubique civium mentes ad Cæsarianas partes pellicerent. Tuncenim fato quodamin Italiam invecta funt execranda nomina Guelphorum, & Gibellinorum, quibus Cæsaris asseclæ à Pontificiis dignoscerentur.

Pistorium, Hetruria Urbs, pessimum malum cæteris communicavit, nempe ut aversæ jam à DEO voluntates mutua cæde conciderent. Tunc privatis ædibus turres adjectæ sunt, quibus Patavium, Ticinum, Cremons, & alia Urbes bastenus abundant. Tunc vicatim præliari, adversæ factionis ædes incendere,

ac demoliri pulchrum fuit.

Naucierus non rectè originem harum diffensionum ad tempora Friderici Barbarosse refert. Nec Sigmius lib. 13. de Regno Italiæ rectè refert: ex Friderici I. contentione cum Ecclesa Gibellinorum, & Guelphorum nominibus ex veteri Germaniæ dissensione desumptis, exitia-

exitiales Italis factiones manârunt; que sub Friderico patre ortæ, neque sub Henrico VI. silio obliteratæ; demum sub Friderico II. nepote esfusiis erumpentes, ingentes in multos post annos strages edidêre. Minime omnium audienda est Bartoli opinio, in trastatu de Guelphis & Gibellinis; ubi Guelphicum nomen derivat à Zelpha, ancilla Lia cap. 30. Genesis, & Gibellinorum nomen deducit à monte Gibello, hoc est monte Gelbüe, ubi Saul occisus est. 1. Reg. ult.

Crusius lib. 10. parte 2.c. 3. Annalium rem exactè tradit, dicens, 1140. Castrum Weinsberg, à Conrado III. Rege obsessium fuisse; ubi commisso præsio in exercitu Welphonis inclamatum fuisse, à sumendos animos: bic Welphonis inclamatum fuisse, à sumendos animos: bic Welphonis exercitum fuisse; quod est nomen villæ Weiblingen, in qua nutrix ipsum infantem lactaverat. Innuebant nimirum, se hostem non regis viribus fratris, non Ducatus Sueviæ præstantia velle Welphonis exercitum superare, sed lacte nutricis suæ, id est, auxilio rusticorum; quod & factum. Hæc Crusus.

Durârunt hæ factiones sub Guelphorum. & Gibellinorum nominibus ab anno 1238. usque ad annum 1480. Hæc mali labes, ait Georg. Merula lib. 4. de Antiquitat. Vicecomitum, & perniciosa appellatio in nostra usque tempora, id est, ad annum 1480. est propagata, Idem Merula lib, 5. de antiq. Vicecomitum addit,

ex Guelphis & Gibellinis alios item nominatos

fuisse Albos, alios Nigros.

Guelphi cum Gibellinis, Albi cum Nigris contendunt. De his ità Rub. lib. 8. Erant, git, Albi genus hominum superstitionis novæ, qui nati ex Guelphis ejusdem factionis, ex civilibus dissidies, à suorum communione discesserant: unitique Gibellinis ad omnia Guelphorum irritamenta perniciésque. & horum magna

pars exiliis efficiobatur.

Nactique hi Alborum agnomina à primis Pistariensibus, Guelphos Nigros vocitantibus, quæ dispersa per Italas gentes adolevere vo-Labula. Ut enim olim Pistorii initium habuêre nomina Guelphorum, & Gibellinorum; fic in eadem Urbe Hetruriæ, quætuncmaximèflorebat, emersit hæc alia pestis, a stygiis pene paludibus excitata. Nam parum malorum inelle videbatur in Guelphorum, & Gibellinorum partibus & nominibus, nisi Guelphi bifariam divili, ac in contraria studia abeuntes, in testinis odiis, armisque inter se contenderent: dicerenturque alii Albi, alii Nigri, ab una cademque radice nati; quod isto planèpacto contigisse ferunt.

Erat tunc Piftorii genus hominum admodum florens, divitiis & auctoritate confoicuum, haud longo Majorum stemmate nobile; sed felicitate opulentissimi mercatoris, ante pauculos tantum annos enatum, vulgo Cancellarios appellabant, ab ipsomet ultimo Adeò

generis authore.

Aded verò crevit illa gens clientelis, & numero, ut centum & amplius homines potentes numeraret. Abière mox illi, enatis inter se discordiis, in diversum; jamque polluti sanguine proximorum, patriam omnem turbinibus involverunt, diviseruntque in factiones novas; placustque, ut in favorem Clientum, & Pistoriensis populi, unam illarum partem Albos, Nigros aliam appellarent.

Hæc nova sæcta Pistoriensis etiam Florensiam infecit, nobiles æquè ac populares, ità, ut tota civitas suerit divisa, ipsæque samiliæ inter se dissiderent. Ità sactum, ut vetus factio Guelphica dissolveretur; & ex una serent duæ, Alborian scilicet & Nigrorum. Villanus lib. 9. bist. Florent. cap. 37. Bzovius lib. 14.

Annal. Eccl. ad annum 1300:

Primæ ergo factiones erant Guelphorum & Gibellinorum. Posted factio Guelphorum rursum degeneravit in duas alias, Alborum & Nigrorum. Errant proinde illi scriptores, qui Allos, & Nigros ex utraque factione tam Gibellina, quam Guelphica manasse tradunt; cum ex sola Guelphica processerint. Ità erravit Platina in Bonifacio IX. & Bzovius loc. cit: Tursellinus item in epist. lib. 9. ad annum 1300.

Hæc nova secta Alborum, & Nigrorum orta est Pistorii juxta Villanum ad 1300. juxta Ptelomaum, Lucensem Episcopum anno 1289.

Fuerunt ergo Albi & Nigri Pistorienses ex gente Cancellaria; hi adoptarunt sibi colores Albos & Nigros. Y 4 Insignia Infignia etiam bellica gerebant adversa, & colores, habitusque corporum, ipse hominum incessus, digitorum concrepitus, & oris hiatus suam habuêre partium significationem, more ferè nostri Sæculi Liberorum Murariorum, Fren Mauerer.

Gibellina factio colores adhibuit varios, eósque lævæ parti accommodabat, cui plumas etiam affixit; attollebat eadem digitum indicem, cum jurabat; eúmque superimponit rebus omnibus, quas attingit, pomáque scindens, extensa scindit. Adhæc vasa, quibus utitur, lævia omnia sunt, cælata nuspiam. Rosa demum candida, nativíque co-

loris animantibus, delectatur.

dextram partem exornant; fidem suam non obligant; pollicem erigunt, & supra res quasilibet apponunt. Scindunt poma transverse; rosam amant purpuream, animaliaque nativi coloris expertia, & arte elaborata vasa.

His malis accesser abominande hæreses Catherorum ( Itali Gazaros dixerunt ) qui prifcorum Manicheorum spurcitias sectantes, tantò facilius Catholicorum sacris sese immiscuerunt; quòd Sacramento sub una specie usi,
vinum tanquàm à malo dæmone prosectum
execrarentur.

Altera hæresis Dulcinistarum, qui abjectis sacris omnibus, more pecudum vivebant,

adeò invaluit, ut opus esset illam per Cruciatam militiam extirpare. In ea Italiæ perturbatione Fridericus contra Gregorium IX. Papam non armis solum, sed scriptis etiam cœpit surere. Inter alia ille versus est:

Fata volunt, stellaque docent, aviúmque volatus, Quod Fridericus Ego malleus Orbis ero.

Cui fimili Antistrophâ respondit Gregorius:
Fata volunt, scriptura decet, peccata loquantur,
Quod tibi vita brevis, pæna perennis erit.

Alias cum Bononia ageret Fridericus, ut malæ causa sum Patronum haberet, equum promisst Causidico Martino, si causam suam ut justam decideret. Decidit ille ad votum Imperatoris, cupidine equi habendi illectus. Postea facti pænitens ajebat:

Dixi æquum, quod non erat æquam, ut acciperem equam.

### ANNUS 1238. ad 1241. ...

Subinde ex Germania centum millium armatorum exercitum adduxit in Italiam; & victis Mediolanensibus tantum humani sanginiis sudit, ut ipse scriberet, vix Provincias sufficere corporibus humandis. Hac victoria elatus, post occupatas Urbes plurimas, Urbinatensem & Toscamum Ducatus, cum Sardinia subegit, & data Entio spurio uxore potente, ex eadem Insula oriunda, ipsum Regem constituit; quam ob causam à Gregorio Papa in Cana Domini excommunicatus, majore odio Y

in Pontificem exarsit; & spreto sulmine, tanquam injuste illato, ab omni Clero Collectas exegit, Beneventum & Montem Cassimum expilavit, Romam ipsam aggressus, obsidione tentavit; adeò crudelis in milites, ut cos, qui aliàs sub ipso in terra sancta militare abnuerant, Cruce, vel recenti serro fronti incisà, vel

candente ferro inustà, signaret.

Contra hos, & similes excessus proposuit Gregorius, Romæ 1241. Universale Concilium congregare; quod ut impediretur, Entius, filius spurius, ex consilio Patris Episcopos Hispania, Anglia, & Gallia per mare mediterraneum classe Genuensum advectos, velut Pirata cum Pismis observat, & captis viginti duabus navibus, tribus etiam mersis, Episcopos & Præletos cum tribus Cardinalibus, Legatis Pontificiis, ad Patrem Neapolim adduxit. Riccobaldus Ferrariensis in Chronico, quod bic finit.

Talia resciens Gregorius mœrore, & antecedentibus tribulationibus consumptus obst.

## ANNUS 1242. in 1245.

Post mortem Gregorii IX. vacabat sancta Sedes in alterum annum; & Innocentius IV. qui successit, cum videret, quòd in tantis bellorum tumultibus tutò in Italia subsistere non posset, clam Genuam se subducens, migravit in Galliam, & missis per Orbem Christianum literis, Episcopos ad generale Concilium Lugdaman convocavit; inter alios Principes citatus

citatus etiam fuit Fridericus, cujus causa maxime agebatur; qui simulans se compariturum, Verona Taurinum usque cum Conrado silio processit; ibi cum intellexisset, se de communi Patrum, & Principum consensu ab Imperio depositum, repetito itinere in Apuliam concessit, Conrado silio, Romanorum Rege, in Germaniam directo, utrebus ibi suis consuleret. Monachus Paduanus l. 2. Chron.

Sententia exaultorationis 1245. Lugduni in Concilio contra Fridericum lata, Tomo VIL

Harduni bas potissimum causas recenset:

1mò Quod multoties dejeraverit, pacem. inter Ecclesiam & Imperium reformatam, temerè violando; addito etiam facrilegio. dum suo consilio ab Entio capti sunt Cardinales. & Ecclestarum Prælati. ad Concilium Romanum profecti, atque ab ipsomet Friderico in carcerem detrufi; qua in calamitate alii mortui, alii submersi, omnes suis bonis funt spoliati. Nam antequam Imperator esset, Sicilia Regnum ab Ecclesia in Fautum se habere, clientelari sacramento testatus est: cùm id primum nomine Ecclesie præstitisset Diacono Cardinali S. Theodori, fanctae Sedis La gato: deinde Imperator factus, iterum innovasset coram Innocentio III. & Cardinalibus & rurfum post mortem Imocentii, coram ejus fuccessore Honorio III. qubd Avus ejus maternus Rogerius, Rex I. Siciliæ, terras Siculas, de potestate Saracenorum armis vindicatas, noonifi

nonnisi beneficiario titulo ab Ecclesia cum

fuis posteris tenere vellet.

2dò. Quod contra Gregorium IX. & Cardinales comminatorias literas scripserit; & contemptis hujus Pontificis iteratis excommunicationibus, etiam Officiales suos easdem spernere coegerit; atque ad divina profananda, Sacra sibi celebrari fecerit, constanter testatus, se fulmina Apostolica minimè vereri juxta impium suum Symbolum:

Minarum strepitus asinorum crepitus.

3tio. Quod Marchiam Anconitanam, Ducatum Beneventanum, aliásque terras Ecclefia oc-

cupatas, etiamnum detineat.

4tò. Quod detestabilem amicitiam foverit eum Saracenis, missad Sultanos, receptisque frequenter nunciis ac muneribus; de Haretica etiam pravitate suspectus, cum more Saracenorum, uxoribus suis Eunuchos custodes constituerit; & olim in Syria existens, Hierosolymae in Templo Domini nomen Mahometis diebus ac noctibus publice proclamari permisserit.

Has ob causas Fridericus Imperio, & Regnis suis est privatus; facta Principibus libertate, aliud sibi Caput eligendi. Astum Lugduni Gal-

liarum 16. Cal. Aug. 1245.

Post hanc depositionem in generali Concilio sactam, res Friderici quasi in momento erant eversæ. Recedunt ab eo Urbes & populi; Lombardia Principes illum aversati, Regem

Regem eligunt Henricum, Thuringia Lant-

gravium.

Præter citata crimina, aliud refert Chronicon Augustense Freberi, à Struvio editum, pag. 525. quodin DEUM blasphemus dixerit: tres seduxerunt mundum: Moyses Hebræos; JEsus Christianos; & Mahomet Saracenos; quamobrem si Principes meis institutionibus assentirent, ego multo meliorem modum vivendi, & credendi cunttis nationibus ordinarem.

### ANNUS 1246. ad 1250.

Interim Fridericus, sententia Concilii exasperatus, atrociùs surit in Lombardia: & Parmensi obsidione occupatus, ea crudelitate sevit in captos Reginenses, Mutinenses, Placentinos & Bononienses, ut aliis ante portas Urbis truncatis, alios balistis majoribus impositos, ju-

beret semivivos in Urbem jactari.

Duravit ea obsidio in alterum annum, ut propterea juxta Parmam novam Urbem exstrueret Fridericus, quam Victoriam appellavit; inde cùm pro aucupio egressus esset; Parmenses opportunitate usi, cum auxilias Mediolanensium, Regis exercitum cædunt & dispergunt, Entio Veronam ad Eccelinam Tyrannum, Friderico Paviam profugiente. Post cædem eversa Urbs Victoria: collecta magna spolia: & inter hæc Imperialis Corona; qua etiam depositus adhuc in festis utebatur; reportata à Gregorio de Montelongo, tunc Pontificis Legato, posteà

posteà Mediolanensia Archi-Episcopo, in eum finem relicto, ut omnibus iniquis Friderici conatibus obsisteret. Annales Mediolanenses Tom. IX. Muratorii cap. 19. Ticini cum esset Fridericus, quanquam à Principibus Regni desertus, Curiam celebrare voluit; in qua præter vicinos Barones & aliquot fautores vix

alius comparuit.

Obizo, Marchio Malaspina, qui solennibus Comitiis alias intersuit, viso hoc discrimine, equum adduxit strigosum, & male habitum, cui rusticus insidebat, cunctis sactum insolens mirantibus; non est, inquit Fridericus, quòdmiremini: Marchio, quodres est; in viva imagine exhibet. Equus iste olim erat generosus, bene comptus, nec parvi pretii; modò cian vires amist, ludibrio est. Idipsum mibi evenit; cum florerent res mea, suspiciebar ab omnibus; cadente fortund, unà concidit omnis bonor. Annales Mediol. citati cap. 17.

Abinde relictà Lombardia, in Apulia se continuit dejectus Fridericus. Simile cum ipso fatum habuit ejus Cancellarius, Petrus de Vineis. Is ex insima sorte natus, studio, & maxime Juris Civilis peritià adeò inclaruit, ut Friderico ab intimis consiliis esset; imò eo honore habitus, ut in Palatio Neapolitano essigies ejus juxta essigiem Friderici suspensa staret, eo

discrimine:

Cæsar effigiatus in throno residebat; populum ad pedes circumfusum & sua jura slagitantem gitantem respiciens, manu Petrum exadverso signante, qui in Cathedra residebat.

Priori imagini subscripti erant hi versus:

Casar amor legum, Friderice piissme Regum! Causarum telas, nostras resolve querelas.

His respondet aliis versibus Cæsar:

Pro vestra lite Censorem juris adite!

Hic est: jura dabit vel per me danda rogabit. Vinee cognomen, Petrus Judex est sibi nomen.

Quam lubrico loco starethæc Petri fortuna, scena versa, indicavit vulgare hoc de ipso monosticon:

Hic redit in nibilum, qui fuit ante nibil.

Nam ex proditionis nota à Friderico in carcerem detrusus, atque oculorum lumine privatus, mortem sibi ipsi conscivit, capite ad parietem, cui alligatus erat, ex desperatione alliso, Capuæ anno 1249. Trithemius de viris illustribus. Chronicon Francisci Pipini lib. 2.

cap. 39.

Eodem anno Entins, Rex Sardinia, contra Bononienses progressurus, post constistum ab iisdem in agro Mutinensi captus, Bononia sub honesta custodia detentus est; ubi post annos viginti & amplius diem supremum clausit, sepultus in Conventu Pradicatorum; & cum prolem non haberet, ipsum Conventum Pradicatorum Sardinia hæredem instituit. Annales Mediolanenses Tom XVI. Muratorii cap. 21. Monachus Paduanus I. 2. Chron.

Anno 1250. quo apud Sammites agebat Fridericus, exeunte mense Novembri, morbo correptus, delatus fuit in provinciam Capitoniatam, in Castrum Florentinum, vulgo Faënza dictum, quod est juxta Luceriam. Ubi malo ingravescente testamentum condidit, quod hoc tenore, resert Franciscus Pipinus lib. 2. Chronici capite 41. Tomo IX. Scriptorum Muratorii pagind 651.

#### IN NOMENEDEI ÆTERNI & SAL-VATORIS NOSTRI DOMINI JESU CHRISTI.

Anno ab Incarnatione ejusdem MCCL. die 7. mensis Decembris.

PRimi parentis incauta transgressio sic posteris legem fatalis conditionis indixit, ut eam nec diluvii protinus ad panam effusio effranis abduceret, nec vastitatem baptismatis tam celebris unda liniret, quin fatalitatis eventus mortalibus senescentis sui parentis lascivia transgressionis in panam culpatranssusa, tanquam cicatrix ex vulnere remaneret.

Nos igitur Fridericus secundus, divina favente Clementia, Romanorum Imperator semper Aagustus, Hierusalem & Sicilia Rex, memores conditionis humana, quan semper comitatur innata fragilitas, ciun vita nobis instaret terminus, loquela & memoria in nobis integritate vigentibus, agri corpore, sani mente sic anima nostra consulendum providimus, sic de Imperio & Regnis nostris duximus dis-

disponendum, ut rebus humanis absumpti, vivere videamur, & filiis nostris, quibus nos divina Clementia fœcundavit, quos præsenti dispositione sub pæna benedistionis nostræ volumus esse contentos, ambitione sublatá, omnis materia scandali sopiatur.

Statuimus itaque, Conradum, in Regem Romanorum electum, & regni Hierofolymitani bæredem, dilectum filium Nostrum, à Nobis babere de Imperio & omnibus aliis pertinentiis, & quocunque modo acquistis, & specialiter in Regno Nostro Sicilia; quem fi decedere contigerit sine liberis, ei succedat Henricus filius Noster; quo defuncto sine liberis, succedat ei Manfredus filius Noster; Conrado autem morante in Alemannia, vel alibi extra regmm, statuimus prædittum Manfredum, Balivum præsitti Conradi in Italia, & specialiter in regno Siciliæ: dantes ei plenariam potestatem, ommia faciendi, qua persona Nostra facere posset, si viveremus, videlicet in concedendisterris, castris, villis, parentelis, dignitatibus, beneficiis, & omnibus aliis juxta dispositionem suam, præter antiqua demania regni Sicilia; & quod Conradus & Henricus, prædicti filii Nostri, & eorum bæredes omnia, quæ ipse fecerit, firma & recta teneant, & observent.

Item concedimus, & confirmamus dicto Manfredo, filio Nostro, Principatum Tarentinum, videlicet à porta Roseti usque ad ortum suminis Brandani, eum Comitatilus Montis Caveosi, Tricarici & Gravinæ, protenditur ad maritimam terre Bari usque ad Polymanum, cum tota maritima usque ad

Tom, VIII. P. Comadi Hertenberger Soc. FEfu.

dictam portam Roseti, scilicet civitatibus, castris, villis, pertinentiis justitiis & rationibus omnibus eidem honori pertinentibus, scilicet quæ de demanio in demanium, & quæ de servitiis in servitia. Concedimus etiam, & confirmamus eidem, quidquid sibi in Imperio est à Nostra Majestate concessiom, ità tamen, quod prædicta omnia à prædicto Conradq teneat, ac etiam recognoscat.

Item statuimus, quod Fridericus, nepos Noster, babeat Ducatus Austriæ & Styriæ, quos à praditto Conrado teneat, & recognoscat; cui Friderico judicamus pro expensis decem mille uncias

auri.

Item statumus mille uncias auri, expendendas pro salute anima Nostra, in subsidium terra sancta, secundum ordinationem dicti Conradi, & aliorum Nobilium Cruce signatorum.

Item statuimus, quod omnia bona militia domús templi, qua curia Nostra tenet, restituantur eidem,

ea scilicet, que de jure debent habere.

Item statuimus, quod homines Regni Nostrisint tiberi, & exempti ab omnibus generalibus collectis, sicut consueverunt esse tempore Wilhelmi Regis II. Consubrini Nostri.

Item statuimus, quod onnes Comites, milites, & Batones, & alii Feudatarii Regnigaudeant juribus & rationibus suis, qua consueverunt babere tempore Regis Wilhelmi in Collectis & aliis.

Item statumus, ut Ecclesiæ Luceriæ & Sora, & siquæ aliæ læsæ sunt per officiales Nostros, restantur & restituantur.

Liem

kem statuimus, quod tota Massaria Nostra, uam babenus apud S. Nicolaun de Offido, omnésnue proventus ipsus deputentur ad reparationem, & observationem pontis ibiconstructi, vel construendi.

Item statuimus, ut omnes captivi, in carcere no-Iro detenti, liberentur, prater illos de regno, qui

apti sunt ex proditionis nota.

Item statumus, quod Præsectus Manfredus, slius Noster, omnibus bend meritis de samilia Nostra provideat, vice Nostra, in terris, castris, villis, salvo demanio Regni Siciliæ. Et Conradus & Henricus prædicti silii Nostri, & bæredes eorum, ratum & sirmum babeant, quidquid idem Manfredus super boc duxerit saciendum.

Item volumus, & mandamus, ut nullus de proditoribus regni aliquo tempore reverti audeat in regnum, vel nec aliqui de eorum genere fuccedere posint; imò bæredes Nostri teneantur de eis vindictam

samere.

Item statuimus, quod mercatoribus, oreditoriz

bus Nostris, debita exsolvantur....

Item statuimus, ut sacrosantia Romana Ecclesia, matri Nostra, restituantur omnia jura sua, salva in omnibus & per omnia jura & bonore Imperii, baredum Nostrorum, & aliorum Nostrorum sidalium. & ipsa restituat jura Imperii.

Item statumus, quod si de præsenti insirmitate nos mori contigerit, in majori Ecclesia Panormitana, in quaDivi Inperatoris Henrici, & Diva Imperatricis Constantiæ, parentum nostrorum memoria recolenda, tunulata sunt corpora, corpus

Z 2 Neftran

Nostrum debeat sepeliri, cui Ecclesiæ dimittimus uncias auri quingentas pro salute dictarum animarum, parentum Nostrorum, & Nostræ, per manus Berardi, Panormitani Archi-Episcopi, samiliaris & sidelis Nostri, erogandas in reparationem ipsus.

Qua acta funt in prasentia ipsius Archi-Épsicopi, & Bertholdi Marchionis de Hohenburg,

dilecti consanguinei & samiliaris Nostri.

Richardi Comitis Cafertani, diletti generi No-

stri.

Petri Ruffi de Calabria, Marescalli Nostri. Magistri Richardi de Monte Nigro, mag-

na Curia nostra Justitiarii.

Magistri Joannis de Hydrunte. Magistri Joannis de Porcida &c. quos præsenti dispositioni nostræ mandavimus interesse, quamper Conzadum filium, & bæredem nostrum, & alios successivè, sub pæna benedistionis Nostræ, tenaciter volumus observari; alioquin nostra bæreditate non gaudeant.

Id autem omnibus fidelibus Nostris, præsentibus & futuris, sub sacramento sidelitatis, quo Nobis & Dæredibus Nostris tenentur, injungimus, ut præ-

ditta illibata teneant & observent.

Presens autem testamentum & ultimam voluntatem Nostram, quam robur & sirmisatem volumus obtinere, per præditum Magistrum Nicolaum de Brundusio, publici tabellionis Imperii & Regni Sicilia, & Curia nostra Notarii scribi, & sacrosanta crucis Christi, & propria manus nostra & Sigillo Nostro jussimus communici.

Defun-

Defunctus est post hæc apud Florentinum, Oppidum Apuliæ, Fridericus, cujus mortem cum suis truculentis gemitibus nuntiassent, per manus Beradi, Panormitani Archi-Episcopi, in Majori Panormitana Ecclesia cum divis Augustis ejus parentibus, sicut disposuerat, honorisice tumulatum est corpus ejusdem. Hæc Franciscus Pipinus Bononiensis, ex Ordine S. Dominici, Scriptor coævus. Riccobaldus Ferrariensis, Scriptor pariter synchronus, in computatione Chronologica Tomo IX. apud Muratorium pag. 249. ità habet:

Fridericus Imperator festo B. Lucia in Castro Florenciola in Apulia morbo moritur, atatis anno 57. relictis Conrado legitimo, aduobus
liberis ex Henrico filio, qui in carcere obierat, & Entio naturali filio, incluso Bononia;
ac Manfredo, Principe Tarentino, naturali filio,
qui mox in fraude regnavit, & aliis pluribus
sexus promiscui. Idem author ibidem refert
Epitaphium Friderici sepulchro inscriptum.

#### EPITAPHIUM FRIDERICI II.

Annis millenis bis centum pentaque denis,
Dives, mendicus, decessit Rex Fridericus;
Illo námque die celebrantur festa Lucia.
Si probitas, sensus, virtutum copia, census,
Nobilitas orti possent obsistere morti,
Non sorte extinctus Fridericus, qui jacet intus.



gran az hada

We Merry Torres and

12. In a series of the series

5. Januarii anno 1251. Comes Molisii, qui comitatus fuerat corpus Imperatoris, Tarento rediens, venit Juvenatium, hospitandi causâ, cum aliis Baronibus, subfeudatariis suis; & Dominus quidem Comes mansit in domo Mutii, patrui mei, in domo autem mea recepus suit Princivallus de sanguine : universim erant equites quadraginta septem, qui omnes splendide tractati sunt.

Manfredus autem, Princeps Tarentinus, qui ad Regni gubernationem remanserat, statim. at cognovit mortem Patris, movit Neapolim versus; cum autem pervenit ad Montem fuscohem, Ditionis Beneventance, intellexit, quod Innocentius Papa miserit Neapolim. & ad omiia Oppida Baronum Regni, ne cui alteri. juam Apostolica Sedi præstarent obedientiam. juia Regnum erat ad Ecclesiam devolutum; uapropter misit Manfredus Comitem Caferanum, fororium fuum, Neapolim, utmenes Neapolitanorum exploraret: venit Neapoim 7. Januarii, cui cives aperte respondeunt, tædio se affici tam diuturni Interdicti & xcommunicationis; proinde certum fibi effe, emini præstare obedientiam, nisi qui veni et cum Investitura, & benedictione Papali, nde abilt Comes Capuam, ut istic exigeret bedientiam; fed idem etiam Capuani responerunt.

12. Februarii discessit Manfredus de Monte uscolo, equitans cum magna copia Saracenom &c. Z 4 Ιŋ

In genere mortis valde variant Scriptores fyncbroni.

Italus coæous in bist. Tom. 16. Muratorii pag.

258. scribit:

Fridericus gravi infirmitate correptus oc-

Chronicon Placentinum: Fridericus II, decelfit, & in Palermo apud Matrem sepultus fuit,

Chron. Parmense apud Murat. quidam dicebant, eum obiisse ex sluxu ventris; alii, quod Mansredus veneno mortisero eum extinxerit. Annales Mediolan. T. 6. Murat. pag. 655. Fridericus depositus, apud Florentinum juxta Luceriam, per manus filiorum suffocatus, miferabilem vitam finivit; qui cum esset excommunicatus, Ecclesiasticis Sacramentis caruit, & sepultura Eccl.

Tom. 3. Murat. in vitis Pontificum pag. 591. in Innocentio IV.: Fridericus gravi infirmitate corripitur, ob quam infirmitatem Manfredus, uno Friderici fecretario conscio, timens, ne convalesceret, infirmum custino supra faciem posito suffocavit, sicque sine sacramentis & pænitentia in anathematis vinculo est extinctus. In Chronica tamen Magistri Guilielmi de Podio Laurentii scribitur, quod Fridericus in sine recognoscens errorem, exhiberi sibi in morte suneralia Imperialia, & plangi interdixerit, quia Ecclesce inobediens suerat & rebellis.

Monachus Paduanus l. 2. Chron. Fridericus vitam amisit in Apulia, descenditque ad inferos, nihil secum descrens, quam sacculum peccatorum. Ricordanus Mala spina Panormi in Ecclessa Montis Regalis sepultum tradit.

Matthæus Paris pag. 538. obsit Fridericus absolutus à sententia, quâ innodabatur; assumpto, ut dicitur, habitu Cisterciensum: & mirifice compunctus & humiliatus, absolutus est ab Archi-Episcopo Panormitano. Inter tot variantes opiniones potior sides habenda mihi videtur testimonio Matthæi Spinelli, & ipsi testamento Friderici.

Cum enim juxta Spinellum per dies 19. laboraverit Fridericus, & ex pyris pridie comestis sluxus alvi accesserit, morte naturali

obilise videtur.

Compunctum etiam illum decessisse, & ab anathemate absolutum à Berardo Archi-Episcopo, patet ex testamento; an autem vim suam habuerit absolutio, alia est quæstio.

Erat Fridericus statură mediocris, ingenio acer & astutus, plurium linguarum gnarus, aucupii & artium mechanicarum amator, mulierosus adeo, ut præter uxores, plures secum circumferret mulierum greges.

## STIRPS FRIDERICI II.

Fridericus anno 1193. 26. Decembris ex Constantia, Sicilia harede, natus; anno 1220. in Imperatorem coronatus; 1245. in Concidio Z

lio Lugdunensi Regnis & Imperio exutus, vita decessit 1250.13. Decemb. sepultus Panormi.

Uxor prima Constantia, Alphonsi II. Aragonia Regis filia, Emerici Hungaria Regis vidua,

desponsata 1209. mortua 1222.

Exipsa natus est Henricus, Romanorum Rex electus, à Patre in carcerem detrusus, ibidémque mortuus 1242. cum ex Margaretha Austriaca suscepsisset filios duos gemellos. Fridericum & Henricum, à Tancredo spurio veneno extinctos, cum Friderico avus per suum testamentum Austriam & Styriam, titulo Margaretha Matris, confirmasset.

Uxor 2da Isabella, corruptè folanta, filia foannis de Brienne, Regis Hierosolymorum, ducta 1223. mortua 1227. ex partu, quo enixa est Conradum, Romanorum Regem, Conradini Patrem, &, titulo Matris, Solyma etiam Regem.

Uxor 3tia Isabella, aliis Mathildis, filia Joannis Angliæ Regis, in thorum adscita Wormatiæ 20. Julii 1235. defuncta 1241. 1. Dec.

Ex ipsa nati sunt: Henricus junior, anno 1254. apud Melphim veneno extinctus.

Margaretha, nupta Alberto, degeneri Thuringia Lantgravio; demum ob asperos mores illum aversata, fugit Francofurtum, ubi in Parthenone S. Catharina vitam clausit 1260.

Constantia, nupta Ludovico Lantgravio Hassia. Hæ quidem erant legales Friderici Gonjuges; præter has aluit plures pellices nobiles, quæ plurimas diversi sexus dederunt proles.

Ex

Ex prima pellice Montferratensi natus est Tancredus, paterni genii & vitiorum omnium hæres; tabulis testamenti Princeps Tarenti institutus, & Regni pro Conrado fratre administrator; postea ejusdem Regni usurpator suit.

Ex 2da Blanca Cremonensi, Marchionisa De Lancea, nati sunt Entius, Rex Sardinia; Princeps animi minime mali, à synchronis Scriptoribus passim commendatus; qui anno 1249. à Bononiensibus captus, ac multo tempore sub honesta custodia detentus, Bononia exspiravit 1272. nulla relicta prole ex Adelbeide, Ubaldi vidua.

Fridericus, Princeps de Antiochia, ex quo descendunt Principes Neapolitani de Düras, five de Dyrrachio: hujus filius Conradus cum audisset, Conradinum 1266. appropinquasse cum exercitu Sicilia, cum aliqua militia ex Syria in Siciliam profectus, multas Urbes ad defectionem à Carolo Andegavensi sollicitavit; denique post devictum in Campis Pomptinis Conradinum, ipse captus, oculisque orbatus, in Castro Orb sune suffocatus est.

Henricus Rex Corsicæ, & Richardus, ût te-Ris est Matthæus Spinelli in Ephemeridibus Neapolitanis od annum 1259. Tom. 7. Scriptorum Muratorii.

Anna filia, incertum an legitime, an ex pellice nata, facta est 2da uxor foannis Ducas, qui propter primam uxorem Ironain,

Theo

Theodori Lascaris Gracorum apud Nicaem Imperatoris filiam, successit socero 1222. in Imperio Gracorum, in Urbe Nicae.

Agnes, nupta Comiti Neapolitano, aliæ aliis. Si pacem cum Ecclesia coluisset Fridericus,

Si pacem cum Ecclesia coluisset Fridericus, robore & potentia Prædecessores suos omnes superasset, sed fulmine Apostolico tastus, pauperrimus omnium evasit; quanquam enim multa se possidere crederet, multa etiam & magna filiis per testamentum transscripsifet, omnibus tamen possessionibus erant frustrati, Conradus quidem Imperio & Regnis Italia; Henricus minor, frater Conradi, Regno Solymitano, & Arelatensi; Fridericus Styria, & Austria Ducatibus; Tancredus Principatu Tarentino; & denique postremus surculus Conradinus Ducatu Suevia, totáque hæreditate.

Natus erat Conradus 1227. anno 1233. septennis, faventibus nonnullis Principibus, Rex Romanorum Vienna nominatus, postea Spira confirmatus.

Patre 1245. exauctorato, ipsi una Imperium ademptum est; electo in ejus locum Henrico, Thuringiæ Lantgravio, à quo 1247. apud Ulmam victus fugatusque est. Ità dum frustra pro Imperio vindicando laborat, moritur in Apulia pater: ne illo quo que Regno excideret, cum valido exercitu anno 1251. in Apuliam movit, & quanquam Siculi & Apuli illum recepissent, plures tamen, cum Neapoli & Capua, Urbes sibi adversas habuit, quòd

quod hæ Interdictum veritæ, fidem Innocentio

Papæ jurassent.

Vim ergò admovet, & obsidione in alterum annum protractà, Neapolim 1253. vel reluctantem subigit, spretóque, quo propterea ictus est, anathemate, in contumacia

perseverat.

Anno 1254. levi morbo tentatus, medelam ex clystere quærit; sed inde mortem attrahit; quòd Medicus, à Manfredo corruptus, venenum immiscuerit: obsit autem, vinculis Ecclesiasticis innodatus, in Apulia die 19. Maij. pridie Ascensionis Domini, relicto hærede unico, Convadino tunc vix bimulo, genito 1252. 25. Martii Elisabetha Bavara, Ludovici Severi Ducis sorore, quæ secundis nuptiis juncta est Metnardo, Comiti Tyrelis: corpus pro sepultura Messam translatum; ubs cum solennes exequiæ haberentur, ex cereorum ardentium multitudine ortum est incendium, quod Templi sornicem; & corpus ibi expositum exussit. Unde Poëta:

Funere Conradus caruit, tumuloque; rebelli Utraque námque negat munera Relligio.

Ità quidem Raynaldus Tom. 13. Annalium Ecclesiasticorum; sed Itali scriptores Templi inter funeralia exusti mentionem non faciunt, nec Chronica Sicilia.

Ex testamento Patris Comradinus Regni coronam accepit in cunis, & adolevit sub tutela Manfredi & Bertholdi, Marchionis de Hochberg in Suevia. Eodem Eodem anno 1254 Manfredus contra Pontificem, qui suppresso Conradini nomine, jus in Regnum sibi arrogabat, Regnum invadit, & coactis sub potestatem Urbibus, illud pro Conradina, ùt ajebat, administravit; quodut tutiùs sibi ipsi sirmaret, eodem anno Henricum juniorem, tertiò genitum Friderici II. Geniaris silium, ex Isabella Angla susceptum, susfocari jussit per Joannem Maurum, virum sibi familiarem. Chronicon Sisilia Tom. X. Murat. cap. 31.

Amplius processit Tancredi ambitio: contra Gonradinum, Regni Siculi coronam ipse usurpavit; unctus à Raynoldo Episcopo Agrigentino, præsentibus Surrentino, Acheruntino, Salernitano, & Montis Regalis Archi-Episcopis, cum Abbate Montis Cassini, qui una coronationi, Panormi sactæ, intersuerunt, ac consensenunt; quos omnes Alexander IV. Pontisex anathematisubjecit, cum ipso Manfredo; quòdis armis Pontisciis superior, prester usurpatum Regnum Sicilia, Marchiam etiam Anconitanam occupaverit.

Mortuo sub hac lite Alexandro, Urbanus IV. successor 1263. Regnum Sicilia, Manfredo ereptum, contulit in seudum Carolo Andegargensi. S. Ludorici IX. Galliarum Regis fratri; qui anno 1265. Italiam cumexercitu ingressus, de à Turrianis pro Romana Ecclesia sentientibus, majoris partis Lembardia Dominis, Mediolani honorisce exceptus, pactis Roma clientelaribus.

ontelaribus conditionibus, & annua summa octoginta millium florenorum auri, in sesto S. Petri Roma pendenda, Bononia à Clemente IV. die 1. Martii in Regem Sicilia & Hierosolyma fuit coronatus, dignitate Regia in quartam usque generationem duratura. Annales Mediolanenses cap. 36.

Quibus compertis, Manfredus arma capeffens, contra Carolum in Agrum Beneventanum progreditur; inito prælio acerrimo, equus, cui infidebat Rex Manfredus, oculis pugione transfixis, in præceps fertur, Rex ipfe frontem & ilia transfossus, equo delabitur, pedibus pugnantium protritus die 26, Februarii 1266.

Parta feliciter victoria, Carolus, pro quo pars maxima Guelphorum Lombardia pugnaverat, edicto cavit, ne cadavera humentur, quoad de Manfredo, vivo, an mortuo, certo constiterit. Post tridaum Manfredi corpus. inter alia cadavera protractum, atque in castra pro inspectione translatum. scrobe. justu Caroli, apud Pontem Valentimem, extra mænia Beneventi facta, terræ mandatum eft. acervo lapidum superjecto. Chronicon Francisci Pipini lib. 3. c. 6. Chronicon Sicilia cap. 32. Tomo X. Muratorii. Chron. Mediolanense cap. 37. Atque ità præter Regnum Siciliæ accessit etiam Carolo Principatus Tarentinus, cum Monte S. Angeli sive Gargano, & subjects Urbe Manfredonia, à Manfredo exstructa & appellaappellata, quem ante occupatum Regnum Mansredus à Patre Friderice acceperat in pro-

prietatem.

Erat Manfredo uxor, Gumani Principis Gracorum filia, quæ audita Mariti morte, cum filis in Graciam transfretans, justu Caroli capta & reducta, in turri cujusdam Castri cum liberis custodiæ est mancipata, præter Constantiam filiam, quæ Petro III. Aragoniæ Regi jam nuptui data erat. Monachus Paduanus lib. 3. Chron.

Conradus, Princeps Antiochemus, Frideric Cafaris ex filio Friderico spurio nepos, cadem Patrui Manfredi ulturus, cum classe in Siciliam ex Syria desatus, Urbes plures ad seditionem sollicitavit; in ea machipatione captus à Carolo Rege, oculis erutis, fune est suffocatus.

Supererat unicus ex Ducali Suevica stirpe surculus Conradinus; qui paternum Regnum sibi vindicaturus, anno 1267. mense Augusto cum Friderico Badensi, Austria harrede, ex Alemania Veronam venit; ubi hyeme apud Eccelinum Tyrannum exacta, vertente anno Ticinum movit, & inde cum magna Germanorum, & ex Italis Gibellinorum multitudine Romam processit, regio honore à Romanis exceptus, & copiis eorundem auctus. Hosti ergo versus Urbem Aquilam occurrens, cum eo seliciter apud Campum Palesinum confligit die 23. Augusti 1268: Carolino exercitu pene deleto.

Post pugnam, dum victores Germani, sui securi, in prædam involant, Carolus quingentos equites, quos pro sui custodia habuit, de monte contra hostes dispersos duxit, & prælio antecedente sessis magnam cladem intulit.

Conradinus & Fridericus Austriacus mutatis vestibus, sugam ineunt versus mare, na, vem quæsituri, quâ in Apuliam devehantur, rati non defuturos, qui causam pupilli tueantur. Ad paludes Pomptinas, prope Terracinam, cùm venisset, jamque apud Asturam, locum aliàs à cæde Ciceronis famosum, navim conseendisset, ex annulo, quem manu gestabat, & pretioso naulo, in suspicionem adductus, agnitúsque, proditione Francipani ad Carolum reductus est; à quo sub honesta custodia per annum habitus, denique cum Friderico Austriaco Neapoli capite plexus est die 26. Octobris, anno 1269. factum improbum omnibus detestantibus; nec corpora sepulturæ Ecclesiasticæ tradita, sed in littore humata, more eorum, qui maritimo itinere obiêrunt. Carolus tamen II. Andegaven. s, prioris filius & Regni hæres, Carmelitis permisst, ut eo loco Oratorium construérent. Franciscus Pipinus I. 3. Chron. c. 9. Riccabaldus Ferrariensis.

Antequam fatalem ictum exciperet Conradinus, chirothecam projecit in populum, Jacobo, Regi Aragonia deferendam, qui mor-

Tom, VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. JEfu.

tem suam ulcisceretur, & Regnum, velut hares à se nominatus, adiret, quòd pateresset Petri III. qui Constantiam, Tancredi Regis Siciliæ filiam, habuit in Conjugem.

In carcere cum effet Convadinus, testamentum condidit, quo Ludovico Severo. Comiti Palat. & Bro. Duci, Avunculo suo ex suis terris multa transcripsit Dominia; quæ postea Rulolphus I. Imp. confirmavit de consenfu Principum Wormatia 1275. Sunt autem ista :

Schöngau, Ambergavia, Stauffensis Curia, Præfecturæ Pergau, Nauburg, Donawerth, Schönberg, Lauingen; item Clientel Hersbruck, Villeck, Neumarck, Amberg, Auerbach & Castrum Hoberstein cum omnibus juribus & appertinentiis. Reliquas Conradini terras Duces Teckenses, Comites Würtembergici, Marchiones Badenses & Comites Habsburgici, partitis inter se ditionibus, occuparunt. Annales Bojorum.

Urbes Sueviæ pleræque, his Ducum bellis libertatem nactæ, Imperio accesserunt. Atque ità in Conradino, 17, annos nato, Duces

Sueviæ exspirarunt.

Neque Carolo feliciter cessit dignitas Regia in Sicilia; cùm enim rarò in Siciliam venisset, sed vel Neapoli, vel Roma, aut in Tuscia subsisteret, curà Regni diversis Gallica gentis Præsidibus commissa; hi cum suis Gallis intolerabilem libidinem & rapinas exercuerunt. erunt. Monetur insuper à Siculis Carolus, ut fræno suos cohibeat; qui Præsidi supremo mandat, ut suos in officio contineat: cum nihil in melius mutaretur, Siculi seditionem movent.

Erat tunc in Sicilia Joannes Porchyta, Salernitanus, olim Friderici II. & Manfredi Medicus, suprà in testamento Friderici nominatus; hic siliam suam, à Gallo quodam vitiatam, anxiè dolens, iterum iterumque per literas Carolum Regem ad vindictam lacessit; verùm cur se etiam deludi sentiret, sit caput & author conjurationis in Carolum; ad quam toto biennio sollicitat Primores quosque Sicilia, eóque rem promovet, ut Petro, Regi Aragonia, Constantia Sicula marito, Regnum tradatur,

Quem in finem etiam implorat opem Michaëlis Paleologi, Imperatoris Gracorum, sub habitu Minorita; quo ipso pallio etiam Nicolam III. Papam, à Carolo jam alienum, adit, illum in favorem Siculorum trahere pertentans, vel saltem illud persuadens, ut Siculorum contra Carolum machinationibus sese non opponat, Petrianque Aragonium à Regno Sicilia non excludat. Consentit Papa. Interim Petrus, Rex Aragonius, classem parat, velut Mauros in Africa oppugnaturus, re vera Siciliam invasurus, cui subsidia promittit Paleologus.

Rebus ità extra Siciliam constitutis, Joannes Porchyta de modo cogitat, quo Petro adi-A 2 2 tum tum reddat faciliorem. Re cum Siculis acta, diem, horam & fignum indicat pro nece Gallorum. Anno 1282. ferià tertià Paschæ, quæ tunç in ultimam Martii incidit, dato Panormi ad Vesperas campanæ signo, Siculi ex condicto Gallos inermes, nihssque sinistre suspicantes, invadunt; promiscuis cædibus viros, fæminas, juvenes, parvulos, Sacerdotes, nullà vel sexûs, aut statûs habità ratione, occidunt, eo excessu suroris, ut etiam mulieres à Gallis gravidæ eviscerarentur, parvulis ad petram alliss, nequid stirpis Gallicæ in Insula superesset.

Itaque duarum horarum spatio 8000. Gallis sunt perempti, soli ex omnibus Gallis Patri Guilielmo Porcelleto, Dominicanorum Provinciali, ob summæ sanctitatis samam gratia sacta, ut salvus in patriam redire posset. Qua strage Panormi sacta, mittuntur literæ ad alias urbes, ubi Galli erant, & eandem lanienam sunt experti. Inhorruitad ista Rex Carolus, tunc sortè in Hetruria apud novum Pontisi

cem Martinum subsistens.

Interim Petrus, Aragonia Rex, à Siculis per Legationem vocatus advenit Trepani, & 1282. 30. Augusti, Regni Siculi insignia accepit. Sequenti anno sub Paschate Panormi etiam ex Hispania advenit Constantia, Tancredi spurii, Regis Sicilia filia, Petri Regis uxor. Petrus, Siculis jam sub potestatem receptis, movet eodem anno ex urbe Messana in Calabriam, ter-

ras etiam trans Pharum occupaturus: Occurrit cum adverso exercitu Carolus: ut sanguini humano parceretur, ità ambo conveniunt æmuli: decernitur inter æmulos Reges fingulare certamen, eâ lege, ut victori Regnum cedat. Locus pugnæ Burdillum circa Neapolim, non Bourdegala Galliæ statuitur. Comparet dicto loco Carolus, agmine equitum stipatus, præstolans adventum Petri. Hucne tuto venire posset Petrus, Carolus per infidias vias obstruxit, ut adversarius vel caperetur, vel neci daretur. Petrus fraudem subodoratus, utinsidias eluderet, sub habitu & nomine mercatoris venit, tribus ·fibi pro comitatu adjunctis, milite, Notario & equorum negotiatore, viarum gnaro. Ad planum Burdelli urbis cum venisset. Carolum non invenit; oppidum ergò ingreffus. adventum per Notarios confignari justit, & conscensis navibus movit in Cataloniam; mortuus anno 1285, ex vulnere apud Villam Francam accepto.

Regnum ergò Siciliæ eodem anno capessit Jacobus, Petri primogenitus, sequenti anno 2. Febr. Panormi coronatus; qui bellum contra Carolum, ejúsque filium cognominem prosequitur ea felicitate, ut Carolum, Caroli Andegavensis filium, caperet, & in carcere de-

tineret.

Hunc Constantia, Petri Regis vidua, ad vindicandam Conradini mortem, capitis damna-Aa a verat; verat; fecittamen condemnato vitæ gratiam, quòd in die Veneris capite plectendus, supplex rogaverit, ut amore Christi Servatoris, die Veneris in crucem assixi, vitam donaret Constantia; quod illa, Religione ducta, Carolo inimico præstitit.

Denique lis ità composita est anno 1289. Jacobo, Petri Regis filio, decretum est Regnum Sicilia ultra Pharum, sive ipsius Insulae Sicilia regnum, & in sponsam data Blanca, Re-

gis Caroli filia:

Carolo II. contrà, Caroli I. Andegavensis filio, assertum est regnum Siciliae cis Pharun, hoc est Calabria cum Apulia. Quod novum Regnum, ità tunc partitum, primò regni Neapolitani nomen accepit; præterea desponsata est huic Carolo II. Regi primo Neapolitano Jolanta, filia Petri III. Regis, ex Constantia genita. Ità Chronicon Siciliae Tonn. X. Muratorii cap. 37. 38. 40. 44. 46. 50. 51.

Eodem tomo citato eandem historiam tractat Nicolaus Specialis lib. 1. & 2. qui duellum inter Petrum & Carolum apud Burdega-

lam in Aquitania decretum ait.

Videatur insuper Chronicon Francisci Pipini lib. 2. c. 9.13. & 17. apud Muratorium Tom. IX

SYMBOLUM

FRIDERICI II.

Minarum strepitus, asinorum crepitus.

Magni

## SYMBOLUM FRIDERICI II.

Minarum strepitus asinorum crepitus.

Titulus: Vis anathematis non impunè contempta; hinc meruenda.\*



\*Fridericus II. à Pontificibus Romanis anathematis fulmine sepiùs percussus.

Lemma: Sternit, ut erigat. EPIGRAMMA:

Vox non cossa suit, rabidum, quæ sulminis instar Prostravit Saulum; vox suit illa DEI. Est etiam vox illa DEI, qua Papa minatur Diras; binc metuas sulmen Apostolicum.



Iagni minarum frepitu magnoperenon moentur, & inflatæ imperitorum voces conemnuntur à prudentious; nec faciunt ullum almina bruta metum; quia dum prudenti juicio, quæ ad terrorem prima fronte videi possunt, discutiunt, & larvam detrahenes deprehendunt, quòd ludicrus error fueit, qui modò terror erat.

ontrà male sibi conscius spectris terretur & umbris.
Auget bomo proprios animo plerunque dolores,
Inque suam mens est ingeniosa necem.
Inscia mens scelerum formidine tota liquescit,
Tunc quoque cum pavidi causa timoris abest.

Id fonitum culicis, motæque ad arundinis umbram Impius, & mullo terga premente, fugit.

Hujus rei exemplo est primi parentis impius lius Cain. Hic postquam, stimulante inidia, Abelem fratrem occidistet, & à DEO 10x scelus objurgante audisset: quid fecisti? ox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra, 'rimo impudenter DEO respondit: num cuos fratris mei sum ego? auditis deinde minis:

Nunc maledictus eris super terram, qua aperuit sum, & suscepti sanguinem fratris tui dematua; ciam operatus sueris eam, non dabit tibi uctus suos; vagus & prosugus eris super terram. His verbis eo terrore correptus est, utspe mni abjectà, omnia tuta timeret, dicerétie DEO: Ecce esicis me bodie à facie terra, & facie tua abscondar, & ero vagus au prosugus in Aa 4

terra. Omnis, qui invenerit me, occidet me. Major est iniquitas mea, quam ut veniam mer ear. Ge-

nes. 4.

Theodoricus Ostrogothorum in Italia Rex Arianus, cum extremis vitæ suæ diebus Symmachum Consulem, ex sinistra suspicione, vehut si cum Justino, Græcorum Imperatore, proditorium commercium soveret, istu gladii sustulisset, tantà repentè stimulantis conscientiæ agitatione est consternatus, ut cænam sumpturus, illato ingentis piscis capite, crederet, caput Symmachi amputatum inter dapes apponi: auxit turbata phantasia adeò timonem, ur lectulo decumbens inter lethales terrores animam dimiserit.

Alii contrà adeò sunt in malo obdurati, ut gravissimas comminationes, à DEO intentatas, rideant & aspernentur.

Genesis cap. 6. Videns DEUS, quòd multa malitia hominum esset interra, & cuncta cogstatio cordis intenta esset ad malum omni tempore, comminatur propterea diluvium universale: Ecce ego adducam, inquit, aquas diluvii super terram, ut interficiam omnem carnem, in qua spiritus vita est subter calum; universa, qua in terra sunt, consumentur.

Has DEI irati voces toto fæculo audiebant quotidie à Nöe fibi inculcari, etiam ii, qui rcæ fabrica occupabantur, quin ullus vel evissimo timore ad resipiscentiam percelleretur

retur, ufque in diem, quâ pæna jamjam instabat.

Genesis cap. 19. comminatur DEUS excidium Schomæ, & vicinis urbibus amplissimis: Loth popularium suorum miseratus, hortatur illos instanter, ut sugiant à vindice slamma; extremum ut binos saltèm generos servaret, surgite inquit, egredimini de loco isto, quia delebit Dominus civitatem banc. Et visus est eis, quasi ludens loqui. Ità cum nugantur, & inter ludibria exsibilant salutaria monita, & decretam plagam; subitò venit ira DEI, & lapsus de Cælo ignis sceleratos devoravit, ne momento ad pænitendum relicto.

Solyma exterminium sexcentis propè annis ante prædixit Daniel c. o. Post bebdomades 62. inquit, occidetur Christus: civitatem & San-Etuarium dissipabit populus cum Duce venturo, & finis ejus vastitas, & post finem belli statuta desolatio. Zacharias cap. 14. v. 2. similia prænuntiavit. Vaticinium Prophetæ confirmat Christus & mala Urbi proxime incumbentia in spiritu prævidens, flevit super interitum civitatis, dicens: quia si cognovisses & Tu, & quidem in hac die tua, que ad pacem tibì, nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis; quia venient dies in te, & circumdabunt te inimici tui vallo, & coangustabunt te undique, & ad terram prosternent te. & filios tuos, qui in te funt, & non relinquent in te lapidem super lapidem.

Discipuli, qui dictis fidem adstruebant, in tempus venturæ iræ inquirunt Matth. 24. die nobis, quando bæe erunt? & quod fignum

tantæ ultioni prævium?

Quibus ità Christus Matth. 24. 1mb. audituri estis prælia & seditiones inter Judæos. 2dò. Consurget gens in gentem, rebelles nempe Judæi contra Romanos. 3tiò. Erunt pestilentiæ, sames & terræ motus. 4tò. Occident vos, & eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum. 5tò. Hæc autem omnia initia sunt dolorum, nondum ipsa cruenta animadversio. 6tò. Tempus, quo hæc eventura sunt, tam propinquum est, ut ipsi hujus tragædiæ testes sint & spectatores: Non præteribit generatio bæc; donec omnia fiant.

Hæc omnia ex ordine sic evenerunt anno Æræ Christianæ 68. qui suit annus, à morte Christi, quartus supra trigesimum, quando Judæi, occiso Hierosolymis Romano præsidio, contra Romanos per Judæam insurrexerunt; quam seditionem ut compesceret Nero Imperator, Vespasianum, militiæ suæ Ducem, cum exercitu contra Judæos in Palæstinam misst, idémque author suit primæ persecutionis contra Christi Fideles susceptæ, qua Principes Apostolorum Pærus & Paulus glorioso martyrio triumphârunt.

Hoc prævio triennali bello tota vastata est Judæa, præter Hierosolymam in excidium prænuntiarent, teste Christo: terrorésque de cœ-

lo, & signa magna erunt. Luc. 21.

Signa hæc exterminii proxime instantis, teste Josepho, tunc præsente 1.7. de bello Judaico cap. 12. talia erant: 1mo. visus Cometa
horribilis supra Urbem, in forma gladii, per
annum integrum. 2do. Visæ in aëre armatæ
acies, currus & præslia pugnantium. 3tio. In
Paschate, spectante omni populo, noctu refulsit lux meridiana in templo. 4. In Pentecoste audita vox arcana in templo: migremus
binc &c.

Ad hæc figna Fideles, qui in Urbe erant, memores illorum Christi verborum: tunc qui in Judæa sunt, sugiant ad montes, cum supelle-clili ex Urbe & Judæa trans fordanem migra-runt.

Contrà gens tota Judæorum, duorum facilè millionum hominum, ista omnia nihil veriti, & suis munimentis confissi, in Urbe contumaces perstiterunt, fame, peste, gladio sublati; cum in unum collecti, Pascha celebrare vellent.

Quo tempore Christus interitum Urbis Solyma, & signa hunc præcedentia prædixit, una discipulis suis excidium Orbis universi, cujus Solyma vastata sigura erat, prænunciavit, tunc suturum, quando ipse pro judicando humano genere in mundum iterum esset reversurus.

Signa autem, ex quibus instantem hunc fecundum sui adventum præcognoscerent, alia ipse manifestavit, alia per Angelum suum Apocalypticum indicavit.

Signa, quæ ipse prænunciavit hæc sunt: alia remota, ut præviæ hæreses, & Ecclesiæ persecutiones: Multi Pseudo - Prophetæ surgent, & seducent multos. Tradent vos in tribulationem, & occident vos. & c. Matth. 24.

Signa proximiora: erunt signa in sole, Elund Es stellis, E in terris pressura gentium, pra consussione sonitus maris Es sluctuum; arescentibus hominibus pra timore, E exspectatione, qua supervenient universo Orbi. Luc. 21.

Sol obscurabitur, & luna non dabit lumen sum, & stellæ cadent de cælo, & virtutes cælorum commovebuntur; tunc parebit signum Filit hominis in cælo. Matthæi. 24.

Expressiva ista recenset Joannes in Apocalyps: Primo. Cadent sanguinei imbres inter sulmina & tempestates tam grandes, ut inde tertia pars Orbis terræ exuratur, quin vel arbor, aut germen viride sit superstes. Apoc. 8. v.7.

Secundo. Cadet ex aëre mons ingens, ex pingui & viscosa exhalatione concretus, atque accensus; qui inter labendum dissolutus, ruet in Oceanum, ut tertia pars piscium emoriatur, & tantundem aquarum in sanguinem convertatur. Apocal. 8. v. 8. Id quod pridem Psalmista vaticinatus est Psal, 45. turbabi-

tur terra, & transferentur montes in cor maris. Et Sibylla ità canens:

Et trepidi cuniti morientur in aquore pisces; Nec sulcabit aquas jum pondere navis onusta: 27id. Cadet stella, seu meteorum aërens

37io. Cadet stella, seu meteorum aërenns immense magnitudinis, quod in mille saculas dissiliens, tertiam partem sontium & sluminum venenatis suis exhalationibus amaricabit, ut pecora & homines sine numero in

de moriantur. Apoc. cap. 8. v. 10.

4th. Franget DEUS vim illuminativam folis, ut velut in eclipsi obscurus appareat; stellæ item & luna inde obtenebrentur; quo siet,
ut terra triplo minorem lucem recipiat: his
accedent insoliti fragores, dum sirmamenta
cælorum, à suis polis & cardinibus evulsa;
inter vage errantes stellas, sulmina, sulgetra,
& cometas, quasi deorsum ruere videbuntur,
eo impiorum terrore, ut arescant & contabescant. Apoc. 8. v. 12.

5th. Immani hiatu aperietur abyssus terræ, & Lucifer ad nocendum solutus, cum innumeris Dæmonum agminibus prodibit, qui sub visibili, sed monstros & terribili specie, locustarum adinstar, qua morsibus, quà ictibus, sceleratos in quintum mensem noctu acinterdiu terreant & divexent. Apoc. 9. v. 10. &c.

6th. Ducibus quatuor, dæmonum principibus, comparebunt equestres exercitus ducensorum millionum, tum ex perditis hominibus, tum ex immixtis dæmonibus congre-

gati,

gati, qui prossibiliendo Anti-Christi regno pugnantes, occident quà ferro, quà vi nitrati pulveris tertiam partem mortalium,

Apoc. 9. v. 15. & seq.

7timb. Ità cum nequissimus mortalium Anti-Christus adeptus suerit totius mundi imperium, solio suo Hierosolymis erecto, id cooperante dæmone essiciet, ut pro vero Messa habitus, divinos in templo honores recipiat. Regnabit autem Hierosolymis mensibus quadraginta duobus, ùt ait S. Joannes in Apocalypsicap. 11. v. 2. & ùt multis retrò sue culis testatur Daniel Propheta cap. 12. v. 11. regnabit diebus mille ducentis nonaginta, hoc est, annis tribus cum dimidio; hunc enim numerum annorum faciunt tam 42. menses in Apocalypsi prædicti, quam 1290. dies à Daniele indicati.

Hoc tantillo regni tempore elapso, Anti-Christus à dæmone in alta elevatus, & abinsinita deceptorum hominum multitudine velut DEUS & verus Messia in monte Oliveti adoratus, hiante subitò inferni abysso, cum omnibus suis asseclis, ipsis etiam dæmonibus, ne uno in terris superstite, vivus absorbebi-

tur.

Salvis cæteris hominum reliquiis, qui sub hac abominatione, & idololatrico cultu non fuerint comprehensi; hi enim omnes, agnitas impii seductoris præstigias execrati, & viva in Christum side animati, ac seria pænitentia expiati, exspectabuntadventum Domini,

mini, die ab interitu Anti Christi quadragesimo quinto, ipso Paschate suturum juxta Danielis veridicum Vaticinium cap. 12. v. 12. Beatus, qui exspectat, & pervenit usque ad dies mille trecentos triginta quanque.

Si enim addas diei millesimo ducentesimo nonagesimo regni Anti - Christi, quo ipse absorptus intersit, dies quadraginta quinque, habchis numerum dierum 1335. usque ad adventum Domini, quo ex alto apparebit Crux salvisica, signum Filii hominis, & totus per circuitum Orbis ità exuretur slammis, quemadmodum in diebus diluvii inundatus erat aquis, ut prædixit David psal. 96. v. 3. Ignis ente ipsum præcedet, & inslammabit in circuitu inimicos ejus.

Quorsum ista omnia prædicta sunt? non alio sine, quam ut talium memores, in timore & tremore operemur salutem, exspectantes beatam spem, & adventum gloriæ

Magni DEI.

Imbiberunt alte hasce veritates primichristi Fideles, omnino futurum rati, hæc sibi sin brevi eventura. Hinc Christum interrogant Matth. 24. v. 3. dic nobis, quando hæc erunt? & respondit ibidem versu 36. de die illa, & bora nemo scit, nist solus Pater: sicut in diebus Noë, ità erit & adventus filii bominis. Etrursum Lucæ cap. 21. v. 36. Vigilate itaque omni tempore, orantes, ut digni habeamini, sugere ista omnia, qua sutura sunt, & stare ante filium bominis.

Voluit nempe Christus, latere nos ultimum diem, ut observemus omnes dies, & ad singula momenta parati stemus; non tantum ad pœnitentiam cogendi extremis illis & infolitis signis, quæ in sine mundi apparebunt, sed morte ubivis nobis obvià, & exspectante, quæ est omnium terribilium terribilismum: sive énim anticipato hinc rapiamur apoplexià, aut quocunque genere mortis, sive per tragica illa signa in sine sæculorum eventura, hoc perinde est; omnes stabimus ante tribunal in adventu Domini.

Quam verè hæc sint eventura, videmus ex iis, quæ tunc Christus simul prædixit de eversione Solymæ, ceu typo eversionis Universis sicut enim illa omnia ità evenerunt, quemadmodum Christus prædixerat; ità ista quoque certò evenient, quia eadem Veritas locuta, 1& testata est.

Hunc falutarem timorem, tanquam frænum rebellis nostræ concupiscentiæ, utexcutiant scelerum & solutioris vitæ amantes, vel in dubium vocanthasce veritates, aut velut ad se non pertinentes contemnunt; quò diberius contra stimulos mordentis conscientiæ peccare possint.

Ex ejusmodi perditorum hominum numero fuit Fridericus, hujus nominis secundus, execrandæ memoriæ Imperator, ausus hasce voces, blasphemiæ plenas, impiè eructare:

Tres potissimum, ex quo Orbis stetit, inventi sunt mdes impostores. Moyses, qui sua lege captivit Judæos; Christus, qui suo Evangelio dece-Christianos; & Mahomet, qui suis figmentis cinavit Gentiles.

Hunc impium Imperatorem Ducem feuntur, quotquot liberioris vitæ cupidi, terrentibus his veritatibus fidem non hant, aut eas non fibi, sed aliis dictas exinant.

led audiamus super hasce veritates judim divi Petri, Apostoli, & videamus, qua e illas amplecti teneamur. Ità autem scriad Fideles suos epistola 2. Cap. 3.

Hanc vobis, Charissimi, secundam scribo epistolam, uibus vestram excito in commonitione sinceram item, ut memores sitis eorum, quæ prædixi, borum Domini & Salvatoris.

Hoc priminu scientes, quòd venient in novissidiebus in deceptione illufores, juxta proprias conscentias ambulantes, dicentes:

Ubi est promissio, aut adventus ejus? ex quo e-Patres dormiérunt, omnia sic perseverant. lle tunc mundus aquá inundatus periit.

Tæli autem, qui nunc sunt, & terra, igni re-. ati in diem judicii & perditionis impiorum ho-

Imm verò hoc non lateat vos, Charissimi, quia: s dies apud DEUM, sicut mille anni, & mille i, sicut dies unus.

Von tardat Dominus promissionem suam, ut

m. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. JEfu.

quidam existimant; sed patienter agit propter vos, nolens aliquos perire, sed onnes ad panitentiamreverti.

Adveniet autem dies Domini, ùt fur, in quo celi magno impetu transient, elementa verò calore folventur. Terra autem, & quæ in ipsa sunt, opera exurentur.

Cùm igitus bac omnia dissolvenda sint; quales oportet vos esse in sanctis conversationibus, & pietatibus, exspectantes, & properantes in adventum diei Domini, per quem cali ardentes solventur, & elementa ignis ardore tabescent?

Novos verò cælos, & novam terram, secundum promissa ipsus exspectamus, in quibus justi-

tia babitet.

Propter quod, Charissimi, bac exspectantes, sategite immaculati & inviolati ei inveniri in pace, & Domini nostri longanimitatem, salutem arbitremini.

Hæc S. Petrus. Cui potiùs credendum? an Principi Apostolorum? an turbæ homi-

num perditorum?

Rem decidit S. Joannes Apost. prima epistola Cap. 4. v. 6. Qui novit DEUM, audit nos: qui non est ex DEO, non audit nos. In hoc cognoscinus spiritum veritatis, & spiritum erroris.

Ut nullo non fæculo una præ altera Provincia enormibus excedit fceleribus; ità mifericors DEUS ad effrenes corrigendos & terrendos, inexípectatas & minime ordinarias immittit plagas, ne tota infelix massa malè nalè pereat. Novissimum hujus divinæ ulionis exemplum vidimus anno 1746. in Pewvii urbe Lima, terræ motibus eversa, & vicino portu Calao, aquis marinis penitus inidato.

Revelaverat DEUS semestri antè, in proimo fore, ut Lima tum motibus subterraneis sucussa, tum vicinus portus Calaoensis exundante nari absorptus, enormium suorum scelerum panas uant.

Hæc saluberrima monita explosa sunt, relut inania somnia. Die 28. Octobris jusdem anni 1746. concubia nocte, Lima tam rehementi motu subtus concutitur, ut vix ma domus inconcussa perstiterit; pergunt notus ad 12. usque Novembris, adeò frequentes, ut quoquo die terra propè sexajies inter horrisicos fremitus subsultans, novas latè strages intulerit, duodeviginti honinum millibus, præter jumenta, oppressis.

Simili fato tunc interiit vicinus Urbi porus Calao, quando sub mediam noctem suberraneus Vulcanus, fubitò cum ingenti fraore ruptus, id effecit, ut mare, præcipiti lluvione infusum, urbem totam cum sepies mille incolis velut in momento absornerit.

Vesana ergò stultitia est, comminationes imnes leviter aspernari, maximè, si hæ ex ravi causa sceleratis sunt intentatæ.

Quod Symbolo huic Friderici Cuesaris cau-B b 2 sam

Erat gravis excommunication fam dedit. Pontifice in ipsum lata, tum ob alia crimin enormia, tum maximè ex eo, quòd terra Pontificias, & consecratas DEO Ecclesia fiede & violente exspoliaverit; fuper Principibus facultate, exauctorati Friderici alium fibi Imperatorem eligendi: eapropter Fridericus fæpe à Principibus monitus, ut nî alium fibi fuffici vellet. Pontifici & Ecclesiæ reconciliatus faceret, ut ab anathemate absolveretur; quòd deterius nihil Principi Christiano interris accidere possit, quam avulsum esse acommunione Fidelium, & Ecclefiasticis Censuis constrictum.

Ouæ omnia Fridericus cum sibilo explodens, petulanter respondit: Minarum stre. pitus, asinorum crepitus. Velut si diceret: Tanti facio fulmen Apostolicum, quanti asmi crepitten. Ut facrilegas manus contra Ecclesias idem Fridericus extenderet, Poggio teste, author ipsi fuit Petrus de Vineis, nuper ipsi à fecretis. levi de causa oculis orbatus. Cum enim in animo haberet Fridericus, Gregorium IX. Poutificem bello lacessere, Petri confilii indigus, illum rurfus accivit, eumque in fecretis confiliis recepit; ubi rogatus à Friderico, quibus mediis hoc bellum fuscipi acsustineri posset, Petrus pridem ultionem meditatus respondit, sibi consultissimum videri, si Pontificem & Ecclesiam, non suo, sed Eccleſiaiastico are impugnaret. Placuit Friderico sencentia, & spoliatis Ecclesis, exercitum comparavit; quo sacto, adsit nesarius impostor
Casarem, & quasi in faciem insultans, ait:
Nunc tandem injuriam, abs te injuste mibi illaam, abunde vindicavi. Per alia facinora tu tini hominum odia comparasti; ego te meo consiliooram DEO reum seci, cujus templa tu impune es
lepradatus; quapropter res tua, ultore DEO,
leinceps in deterius vergent.

2. Machab. 3. Seleucus Philopator, Rex Syiæ, & minoris Asiæ, Heliodorum, Cubicularium-nisit Hierosolyman, ut templum DEI immenis, qui ibi asservabantur, thesauris spoliaret: ngreditur templum Heliodorus, magno stipaus satellitum globo, ærarium invasurus.

Et ecce! evidenti signo tentatum nesas ontinuò ultus est DEUS: corruunt velut' kanimes, qui Heliodoro parebant, terrore: toniti; apparet in aëre eques terribilis intenti; apparet in aëre eques terribilis intenti, apparet in apparet in aëre eques terribilis intenti, apparet in aëre

Ità multatus cum in Syriam rediret, & gi fuo omnia ex ordine enarraret, Rex fauri cupidus quærit, quem alium eo Solymam mittere posset, cui Heliodorus: sin babes bostem, ait, aut regni insidiatorem, B b 2 mitte

mitte ülun, & flogellatum eum recipies; fi te Ven svolerit; eosued in loco isto virtus Alissi,

operta ultione, se manifestat.

Hanc, quam DEUS ipse in veteri Las exercuit ultionem in violatores Templi, à Sacrorum, dedit Christus suo Vicario interpis, ut sulmine illos Apostolico feriat, qua

paterna admonitione non corrigit.

Quid fulmen sit, & quo illud modosa, novimus ex Philosophia. Quando nimirum varia mineralium corpuscula, continuis sermentatione ex terra in altum ascendunt, sit, ut has particulae, subtilitate sua omne humidum superantes, à sole una cum vaporibus mixtae, in sublime tollantur, ubi frigoris impatientes, in sulmina elaborantur.

Quod fit, si in nubibus densioribus inclusa, halitusque ex spiritu cujusdam sulphuris arsenici cum inimica nitrosi halitus substantia conslictantur, tunc sive ex pugna spirituum, sive ex angustiis nubium, quibus undique includuntur, oritur illa catastrophe; accenduntur singula, primóque conslictu, dissuptis carceris repagulis, oblique aërea volutatione in præceps feruntur.

Et sulmen quidem perturbate descendit ex co, quod sulphureus halitus tendat sursum, terrestris verò & nitrosus obgravitatem deorsum. Tonitru autem sit tum ex varia spirituum inter nubes tumultuantium allisione, tum ex reciproca halituum efferves-

cen-

n colluctatione; nam exhalationes fulminum procreandorum materiam unde habent, quam à fubterraneis is, extra terram unà cum vapore in elatis. Vocantur fulmina trifulca, elut tres acies habeant, queis omnia & scindant per varios effectus.

Ovid. lib. 2. metamorph.

ater. Rectorque DEUM, cui dextra trifulcis us armata est, qui nutu concutit Orbem.

generantur fulgur & tonitru, quanclusa intra nubem exhalatio ignea per istasin circumstantis frigoris accendique flamma & ignis; deinde idipsum , quod contingit in sclopo, vel toræneo, dum disploditur; nam cum . & massa accensa celerrimè se direcesse est, nubem extemplo magna hementia disrumpi, ut latentis ignis oculis, auribus verò disruptæ nubis m objiciat.

iò major est ignis repugiantia, dum rumpit, eò vehementius editur to-1. & intermicantius fulgetrum.

trua funt minæ gehennæ, judicii, & I: cum primam DEUS de rebelli Anonem sumpsit in cœlis, eumque ex o ejecit, ait de illo Christus apud Matvidi Satanam, velut fulgur, de cælo cadenExodi. c. 19. v. 15. cum DEUS daret De talogum in monte Sinai, duas illas tabula dedit inter tonitrua & fulgura, in fignua terroris, ut timerent transgressores.

Annis abhinc non ità multis contigione Versulium, ut, cùm juvenes quidam pricai inter se certarent, ingruente magna tempestate, fulmen non unum caderet; quo viso, unus quis, projectæ audaciæ homo, velutum fulmine lusurus, percepto nubium fragore, vitrum manu elevat, & venturo fulminitemerè propinat: dixit, & vitro de manueliso, fulmine tactus periit.

Quod fulmen, & similia phænomena præstant in aëre, eundem sinem habet sulmen Apostolicum, sive censura in Ecclesia; scili-

cet, ut terreat, & emendet.

Est autem censura pæna spiritualis & medicinalis, co sine inslicta, ut delinquens emendetur, & ponat contumaciam: per censuram homini Christiano delinquenti, & contumaci per potestatem Ecclesiasticam auserur usus quorundam bonorum spiritualium, qua aliis Fidelibus sunt communia, publica & externa, qualia sunt communia Ecclesiassis, jurisdictio Ecclesiastica, sacrificia, benesicia Ecclesiastica, & ministratio Sacramentorum.

Censuram ferre possunt omnes, & solisuperiores Ecclesiastici, jurisdictionem habentes. Est gravis pæna, hinc debet gravedelictum lictum præcedere: debet porro ejusmodi delictum esse conjunctum cum contemptu potestatis & legis Ecclesiasticæ, sive cum contumacia; adeóque delictum debet quodammodo adhuc durare, cum pæna insligitur, & non esse merè præteritum; quia sinis censuræ est, ut delinquens corrigatur, & a contumacia recedat.

Sic Christus Matth. 18. taliter delinquentem vult haberi velut Ethnicum; ex gremio tamen Ecclesiæ excludi non voluit, nisi cum monitus Ecclesiam non audiêrit. Si autem Ecclesiam non audiérit, sit tibi, sicut Ethnicus & Publicanus.

Addit ibidem Christus: Amen dico vobis, quacunque alligaveritis super terram, erunt ligata & incalo, & quacunque solveritis super terram, erunt soluta & in Calo.

Inter censuras prima & gravissima est Excommunicatio, quæ in genere dicipatest: Segregatio à Communione Fidelium. Hæc annexam habet aliquam solennitatem, ac specialem execrationem, dum nempe sis coram 12. Presbyteris, ardentes cereos in terram projectos conculcantibus cum maledictione.

Tam folennis excommunicatio fuit illa, qua Theodorus Papa, anno 651. Pyribi Patriarchæ Constantinopolitani, iterato relapsi, anathema scripsit ad tumbam SS. Apostolorum Petri & Pauli in Synodo Roma coacta, calamo in confecratum calicem intincto, cum facra forte tunc operatus esset Sacerdos. Acta CC. Hard. Tomo 5, pag. 1538. Bb 5 Altera

Altera item excommunicatio anno 879. contra Photium Patriarcham Constant. lata, quam Episcopi omnes, calamo Christi sanguine tincto, ex calice recens consecrato, subscripscre.

Habetautem hoc excommunicatio, quòl

privet excommunicatum

1md. Usu Sacramentorum, extra articulum mortis.

2dò. Suffragiis Ecclesia, & participatione

bonorum operum.

3tiò. Divinis officiis, ità ut excommunicato non liceat interesse Sacrificio Missa, nec horis Canonicis publicè dictis, neque Supplicationi publicæ; quamvis possit privatus adire templa, ibsque orare, & prædicationi Verbi DEI interesse.

4tò. Privat sepultura Ecclesiastica, ut de-

functus Sepultura afini sepeliatur.

Idem ergò est excommunicatio apud Chistianes, quod erat apud Judeos amoveri à Synagoga, Deuter. c. 24. v. 8. observa diligentes, ne incurras plagam lepræ; sed facies, qua camque docuerint te Sacerdotes Levitici generis juxta id, quod præcepi eis, & imple sollicité.

Cum Paulus reprehendisset Corinthios, ait 1. Cor. 4. v. 21. quid vultis? in virga veniam ad vos? an in charitate & spiritu mansuetudinis? Virga notat severitatem correptionis, & potestatem puniendi; hanc potestatem à Christo datam Ecclesia exercet Paulus 1. Cor. s.

in incestuoso: ut tollatur de medio vestrúm, qui boc opus secit: Ecce segregationem à cœtu Fidelium. Deinde tradit illum Diabolo, ut ab illo in carne cruciatus, salvet animam.

Hinc potestas correptionis vocatur virga DEI. Exodi c. 7. v. 17. In hoc scies (ait DEUS Moysi) quod sim Dominus: Ecce percutiam virga (Pharaonem) quae in manu mea est.

Hinc Pfal. 44. v. 7.) vocatur virga directionis, virga Regni; & Pfal. 88. visitabo in virga

iniquitates eorum.

Act. 13. Paulus veniens Paphum, in Urbem Cypri. cum loqueretur de Regno DEI Sergio Proconfuli, resistebat illi Elymas Magus, quærens avertere Proconsulem à side.

Tunc Paulus repletus Spiritu sancto, intuens in eum dixit: O plene omni dolo! fili Diaboli! inimice omnis justitiæ! non desinis subvertere vias Domini rectas? E nunc ecce manus Domini super te, E eris cæcus, E non videns solem usque ad tempus; E confestim cecidit in eum caligo, E circuiens quærebat, qui ei manum daret.

Et S. Joannes epift. 2. versu 10. loquens de homine excommunicato, Christo & Ecclesia contrario ait: nolite recipere eum in donnan, nec eve ei dixeritis; qui enim dicit illi ave, communi-

cat operibus ejus malignis.

Qui enim tali homini applaudit, effavet, vel adhæret, fovet eum suis facultatibus, hospitio vel auxilio, communicate sus operibus; ficut enim, qui furem recipit, censetur sur-

tis cooperari, & ideo juxta leges etiam tanquam furum receptor punitur; & qui meretrici, ut meretricetur, domum elocat, co-

operatur meretricio ejus quæstui.

Quod Journes hie docuit verbo, monstravit exemplo; num ingressus balneum, cum in eo conspexisset Cerintum Hæreticum, mox se proripuit, dicens suis: fugiamus, ne balneum, in quo est Cerintus, veritatis adversarius, extemplo corrent; ut resert Irenæus l. 3.6 Eusebel. 3.4.13.

Addit S. Hier, dialogo contra Luciferians, post S. Joanni; discessum illico Cerinthum cum sociis, ruente balneo, fuisse oppressum.

Finis excommunicationis est 1mb. ut excommunicatus pudore victus, ad prenitentiam excitetur, & dessectat a malo. 2di. Ne contagio serpat ad alios.

Josue 6. v. 17. de capta Jerichente ait: St civitas hæc anathema; & omnia, quæ in ea sunt, Domino. v. 19. Quidquid auri, vel argenti sueri,

Domino consecretur.

Ex his cùm clàm aliquid suffuratus esset Achan: ait Josue ad populum c. 7, v. 13, anathema in medio tui est, Israël: non poteris stare coram hostibus tuis, donec deleatur ex te, qui boc contaminatus est scelere.

Solent supe parentes filios delinquentes ex ædibus excludere, ut David Absolonem post commissium fratricidium, vel saltem à mensa prohibere; non ut semper exulent, sedut

corri-

corrigantur. Pastor oves scabie infectas à lanis segregat, ut morbo levatæ iterum aggregentur. Pes abscinditur, ut corpus servetur. Hoc observatum est in Lege veteri, ubi pæna divinitus inslicta, lepra puniebantur, & remotione à Fidelium cœtu, quotquot rebelles se Sacerdotio exhiberent.

2. Paralip. 26. Ozias, Rex Juda, ob invafum Sacerdotium reprehensus à Sacerdotibus, nec inde emendatus, statim leprà est punitus v. 20. Viderunt Sacerdotes lepram in fronte ejus, & festinatò expulerunt eum, sustque leprosus usque ad diem mortis suz, & habitavit in domo separata, plenus leprà, ob quam ejectus suerat de domo Domini, sepultus non in sepulchris Regum, sed in agro, eoquod leprosus esset.

Denique si DEUS pænam decrevitimmorigeris filiis, ut à parentibus naturalibus maledicti sentirent, quantum deliquissent. morigeri econtrà fructus paternæ benedictionis in temporalibus experirentur; quantò magis hoc DEUM statuere oportuit erga filios,

Patribus spiritualibus rebelles?

Benedictio parentum, moribundorum maxime, impertita filiis, ità fuit efficax, utavide expeteretur. Patet in Isaac. Genes. 27. Hinc e frustratus Esau irrugsit. Didiceruntenim longa experientia, quantam vim haberet maledictio, vel benedictio parentum in filiis Benedictio Patris (ajebat Salomon Eccli. sap. 3.

v. 11. firmat demos filioram, maledictio auten

matris eradicat fundamenta.

Ità Sem & Japhet, benedicti à Noë. Gen. 9. v. 26. Benedictus Dominus DEUS Sem, sit Chanaan servus ejus. Dilatet DEUS Japhet. Experti sunt ambo harum virtutem in Posteri. Non item Chan, maledictus in filio Chanaan. Benedictio Mathathiæ Patris, impertita filis, tantum effecit, ut sortes evaserint in bello, Leonum adinstar. 1. Mach. 2. v. 69.

Id quod maxime manifestum est in benedictione Patriarchæ Jacob, data filis. Gens. cap. 49. Primogenitus cum esset Ruben, debebatur ipsi sorte nascendi Jus Primogenituræ, quæ tria complectebatur. 11110. Dignitatem Sacerdotii. 2dò. Sceptrum & Imperium in cæteras omnes fratrum tribus. 3tiò duplam portionem hæreditatis; Cum enim terra Promissionis secundum numerum siliorum Jacob esset dividenda, ut cuique tribui sua tribucetur portio; Primogento debebatur duplicata portio, ut tantum haberet terrarum, quantum duabus tribubus competeret.

Hoc Jure Primogenituræ pater privavit filium Ruben, dicens: tu fortitudomea, & principium doloris mei. Prior in donis, major in Imperio. Effusus es, sicut aqua, non crescas; quis escendisti cubile patris tui.

Quali diceret: tu primogenitus cum sis, debentur tibi dona mojora, & Imperium in omnes trirus cum Sacerdotio; sed quia cum Bala incestuose consuevisti, in pænam transfero à te, & tua posteritate primogenituram, triplex Jus Primogeniturae; & sicut essus aquá nibil restat ultrà in situla, non color, non odor, non sapor; ità in pænam tui delicti DEUS te puniet sterilitate, ut non crescas numero prolium & nepotum, neque excellentia opum, nec gloria dignitatis ex Regno & Sacerdotio Quo factum, ut tribus Ruben suerit omnium ferè minima.

Post Ruben, Primogenitura spoliatum, debebatur illa Simeoni, nascendi sorte secundo; sed quia hic impius suit in fratrem Joseph, & quia ejus tribus cum suo Duce adoravit Belphegor. Num. 25. v. 14. Hinc in tertio-genitum Levi translatum est Sacerdotium, in Judam verò ordine nascendi quartum, translatum est Regnum duarum tribuum cum promissione: non auscretur sceptrum de Juda, donec veniat, qui mittendus est, Salvator mundi.

Regnum verò in decem reliquas tribus, datum est Ephraim in Jeroboamo, Rege Israël,

qui ex ipso descendit.

Duplex autem terræ portio, alias Primogenito debita, data est Manassi & Ephraim, filiis Joseph, quos nepotes Jacob moriens, lo-

co filii Joseph, adoptavit.

Si ergò tantim potest benedictio, vel maledictio Parentis in rebus naturalibus & terrenis, quid non possit anathema institum à Patre Universali, qui in rebus spiritualibus in terris est loco DEI?

Henri-

1

Henricus IV., qui primus inter Imperatores anathemate est percusius, sensit vim, cum ab Imperio depositus, sepultura Ecclesiastica privatus, in ejus filio successore stirps. sua exaruit. Vid. Tomo præcedente annum 1075.

Sensit idipsum Fridericus II., ità Pontisciæ Auctoritati refragarius, tum in filii Conradi funere, tum in Nepotis Conradini morte, in quo pariter exaruitstirps tota Suevia Ducum. Videatur suprà in Henrico VI. quam severè castigaverit DEUS Leopoldum Austriacum, excommunicatum propter captum Richardum Regem.

Discite justitian moniti , & non temnere Divos!

Principis æterni sacros venerare Ministros! Tunc tibi perpetuum cælitus æuxilium. Qui colit Ecclesian, felici navigat æurå,

Et qui contemnit, pergit in exilium!

In Symbolica imagine Saulum exhibeo, qui fpirans minas & cædes, una voce profratus, agnovit, ubi deliquerit, & errore conrecto, totum se pro DEO, & sua Ecclesia & crisicavit.

SEQUITUR
JAM DEFECTIO ITALIÆ ab IMPERIO, cæpta à FRIDERICO II.
IMPERATORE, & continuatatum tempore LONGI INTERREGNI, tum
consummata SEQUENTIBUS
DUOBUS SÆCULIS.

Vidimus supra, quomodo Sicilia, Calabria, Apulia, quæ alias de Romano Imperio erant, ab eodem defecerint; nunc videamus, quomodo Lombardiæ etiam Regnum sit scissum & distractum.

# MARCHIA VERONENSIS, SIVE \TARVISANA.

Ut initium faciam à Marchia Tarvisana, vocabatur hæc antiquiore nomine Marchia Veronensis, & gubernata fuit per Marchiones pro libitu Imperatorum constitutos. Temporibus Friderici II. Imperatoris prætuit huic Marchiæ Ezelinus de Romano, Cæsaris tunc per Lombardiam Vicarius; erat ille non Italus genere, sed Germanus, & suæ stirpis fundatorem habuit quendam Albericum, qui Ottonem L. olim in Italian comitatus, sedem fixit in Foro Jula: cujus posteri res suas per sas nesásque ità provexerunt, ut fierent Tarvisii Domini; quam Urbem Albericus de Romano, frater Ezelini sibi habuit quasi in proprietatem cum magno vicino tractu, quod cives Tarvisini se nltrò ipsi tradidissent.

Paruerunt Ezelino Tyranno præter Veronam, Patavium, Vicentiam, Tarvisum postea
etiam Brixia, & Tridentum; & cum esset velut
nima Friderici II. Imperatoris, eam tyrannidem in partessibi adversas per annos 34. exercuit, ut supra quinquaginta hominum milia, quà ferro, quà igne extinxerit. Anno

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. JEJu.



tino de Turri, Urbis illius Domino for pressus, ad st. Adduam venit; ubi ca clava in capite ictus, paucis post die serrima morte obiit, DEUM & Sacridetestatus. Corpus sepultura asini hi Sulcini, propè Cremonam 1269.

Albericus, morte Ezelini fratris co cum uxore & liberis quatuor in arce nonis profugit; ubi ab Azone, Esten chione obsessus, præsidio ob victual nuriam deditionem faciente, in mar nis venit, & in castra cum familia abe tristis spectator suit, quomodò prin filii coram ipso in frusta concideren inde quomodò uxor cum filia jam ni yæ in rogum conjicerentur; denique bericus, postquam diu multumque filicrum membris in facion cassia et

Post cædem Tyrannorum, Tarvisini inter diuturnos illos motus Lombardicos sensim se de Imperio subtraxerunt, & libertatem nacti cum Venetis in unam Rempublicam coaluerunt; quibus denique etiam Veronenses accesserunt. Ferretus Vicentinus in bistoria sui temporis apud Murator. Tom. IX. pag. 1130. Ipsi autem Veneti jam inde à temporibus Attile Liberam Rempublicam sibi fundarunt, hoc ordine.

Quo loco Urbs Veneta sita est, olimerant multæ Infulæ, quibus Paduani fub annum 421. ad promovenda commercia ædes inædifica-Medio sæculo V. cum terror Orbis, Attila, excisa Aquileja, in Italiam se infufisset, complures ex vicinia ad dictas Insulas onfugiebant; unde fuccessu temporis Urbs Veneta enata est, quæ primò regebatur per consules Patavio submissos: paulo post quæibet Insula sibi eligebat Tribunum, ut essent erè totidem Respublicæ, quot Insulæ. hateria gravis agitabatur, convenêre Tribuii omnes in una Infula Heraclia, eratque tunc confæderatum regimen, quod duravit ufque id initium Sæculi VIII, quo omnes simul Infulæ unanimi consensu Ducem sibi elegerunt; quæ dignitas usque ad nostra tempora fuit continuata.

Hos inter Duces præcipue nominandus renit Sebastianus Ziani, qui sub annum 1176. ite inter Alexandrum III. & Barbarossam du-C c 2 rante.



quòd Jurisdictionem habeat in mar

Memorandus etiam est Dux Henraulus, qui Sæculo XIII. cum Classe V vit Baldunum, Flandriae Comitem, re Constantinopolim, & parte Gracorurii potiri. In hujus rei vicem acceneti de Gracorum Imperio Insulas Anquo sacum, ut storentissimum comi possent cum Ægyptiis exercere.

Sæculo XV. acquisivit Respublic Veronam, Paduam, Bresciam, Bergoma mam, Forum Julii, & Regnum Cypri p sam Dominam Venetam, Catharinam naro, quam Cyprius Rex, Jacobus 1

rat in uxorem.

Sequentibus duobus fæculis, cun

retur, paruit Mantua more aliarum Urbium Imperatori. Ortis sub Friderico II, sactionibus, pars Urbium Lombardia mansit in side Casaris, pars alia defecit à Casare, & se subdidit Sedi Apostolica; sed ità, ut vertente fortuna utrinque iterum nutarent in side; hujus rei causa singulis Urbibus dati sunt Capitanei, qui illas vel pro Casare, vel pro Pontifice tuerentur.

Anno 1328. Mantua in Capitaneum datus est à Ludevico Ravaro Cæsare, Aloysus Gonzaga, à quo tempore hæsit Mantua in hac Fami-

lia, hoc ordine Genealogia.

# L

I. Aloysus Gonzaga ab anno 1328. Mantua Capitaneus, creatus est primus Vicarius Imperialis à Ludovico Bavaro 1329. 21. Nov. obiit anno 1360. 13. Januarii.

Uxor Richildis de Rambertis. Liberi: Guido, de quo infrà.

Philippinus 1356. defunctus, ex Anna de Dovara genuit Ziliolam, vel Egidiam, nuptam Matthæo II. Visconti, sive Vice-Comiti, Mediolani Domino, & Ifabellam, junctam Rudolpho Habsburgico, Comiti O Enipontano.

## II.

II. Guido, Mantuæ Capitaneus, & Vicarius Imperialis II. perpetuus: obsit 22. Septemb. 1369. Uxor, Verda Beccaria, ex qua natus est Ludovicus.

Ссз

## III.

III. Ludovicus, Mantuæ Capitaneus, & Vical rius Imperialis III. obsit 1382. uxor, Alda, Estensis, filia Obizonis III. Ferrariæ Marchionis, desponsata 1356. Ex ipsa est Franciscus, Successor.

#### IV.

IV. Franciscus, Mantua Capitaneus, & Vicarius Imperialis IV., natus 1366. obût 1407. 8. Martii. Uxor, Margaretha Malatesta, Pandulphi Malatesta de Rimini filia, defponsata 1393. Exipsa natus est Successor V.

V. Joannes Franciscus, Mantuæ Marchio I., & S.R. I. Princeps creatus pro se, & suis Descendentibus à Sigismando Imp. 1433.

22. Sept. natus erat 1395. obsit 1444. 23.

Sept. Uxor, Paula Malatesta, Galeati Malatesta de Rimini filia, desponsata 1410.

Liberi Ludovicus, Successor.

Carolus 1456. defunctus, vixit in conjugio cum Lucia Estensi, Nicolai III. Marchionis Ferraria filia.

Joannes Lucidus obiit 1448.

Alexander obsit 1466. Uxor, Agnesina de Montefeltro.

## VI.

VI. Indovicus, Marchio Mantuæ II, natus 1414 5. Junii. Obsit 1478. 11. Junii. Uxor Barbara, Joannis Marchionis Brandeburgici, cognomento Alchymistæ filia, desponsata 1433. 12. Novemb. Liberi Liberi quinque: Fridericus, Successor.

Franciscus, natus 1441. Cardinalis creatus 1451. Obiit 1483.

Joannes Franciscus, author stirpis Sablonetta, & Bozuli, de quo infrà suo loco.

Rudolphus, fundator stirpis Castilionis & Sulpherni, de quo infrà.

Ludovicus, natus 1458. Episcopus Mantue, ab anno 1483. Obiit 1511.

#### VII.

VII. Fridericus, Marchio Mantue III. natus 1439. Oblit 1484. 13. Julii. Uxor, Margaretha, Alberti III. Bavaria Ducis filia, nupta 1463.

Liberi: Franciscus, Marchio Mantua.

Sigismundus, natus 1469. Cardinalis creatus
1505. Oblit 1525. 4. Offobris.

Joannes natus 1474. Obît 1523. Uxor, Laura Bentivoglio, desponsata 1493. Ejus stirpem infra referam.

# VIII.

VIII. Franciscus, Marchio Mantua IV, natus 1466. Obsit 1519. 29. Martii. Uxor, Isabella Estensis, Herculis I. Ferraria Marchionis filia, nupta 1490.

Liberi: Fridericus, Marchio V, & Dux I.
Ferdinandus I. Dux Molphetæ, Ariaxi, &
Guaftallæ Dominus, natus 1507. Oblit
1557. Uxor, Ifabella de Capua, filia Ferdinandi, Principis Molphetæ, nupta 1529. inde
natus est Cafar I. Stirpem breviter subjicio.

Cc A Ferdinandus

T.

Ferdinandus I. Dux Molphetæ. Obiit 1557.

Cefar I. obilt 1575. Uxor, Camilla de Borremæo, Gilberti Borromæi Comitis de Arma - filia.

· Ferdinandus II. Dux primus Guaftalla. Oblit 1630. Uxor, Victoria Doria, five de Aura, Joannis Andrea Doria, Principis Melphi filia.

Casar II. obst 1632. Uxor, Isabella Ursmi, Virginii II. Ducis Bracciani filia. Frater Casaris II. Andreas est author novæ stirpis, mox referendæ.

Ferdinandus III. natus 1618. obsit 1678.
Uxor Margaretha Estensis, Alphonsi III.
Ducis Mutina silia, nupta 1647.

Maria Isabella nata 1655. Obiit 1703. Uxor erat Ferdinandi Caroli Gonzagæ Ducis X. Mantuæ.

Maria Viltoria, foror Isabella, nata 1659. Nupta Vincentio Gonzaga, Duci Guastalla, Mortua 1692.

Jam sequitur stirps brevis Andreæ, qui frater erat supradicti Casaris II.

Andreas, frater Cæfaris II, Comes S. Pauli. Uxor, Laura Crispani.

Liberi:

Liberi: Vespasianus, & Vincentius; ex his Vespasiamus natus 1621. obiit 1687. Uxor, Maria Agnes Manriquez de Lara, obsit 1679. relicta filia unica, Maria Aloyfia, quæ 1649. nata, & nupta Thomæ de la Cerda, Marchioni de Laguna mortua est 1721.

Vincentius, frater Vespasiani, natus 1634. anno 1692, factus Dux Guastalla, obiit 1714. Uxor, Maria Victoria Gonzaga, Ferdinandi

III. Ducis Guastallæ filia: indenatæ sunt

proles quinque.

1. Maria Isabella, nata 1680. obiit 1726.

2. Eleonora, nata 1686. nupta anno 1709. Francisco Mariæ Medices, Principi Hetruriæ, defuncta 1742.

2. Antonius Ferdinandus, natus 1687. Obilt

1729.

Uxor, Theodora, Philippi Hasso-Darmstadiensis Lantgravii filia, ducta 1727.

4. Jesephus Maria, natus 1690. Obsit 1746. Penes ipsum erat jus proximum succeden-

di in Ducatu Mantuano.

· Uxor, Eleonora, filia Leopoldi, Ducis Holfato-Wisenburgensis, 1715, genita ex Maria Elisabetha, Principissa de Lichtenstein, nupta 1731, nunc vidua.

IX.

IX. Fridericus, Marchio Mantua V. natus 1500. Dux primus Mantuæ creatus 1530. 8. Aprilis; erat simul Marchio Montis Ferrati, obiit 1540. 28. Junii.

Uxor, Margaretha Paleologa, Wilhelmi VIII. Marchionis Montferratensis filia, desponsata 1531.

Liberi: Franciscus, Dux Mantua II. & Montisferrati Marchio.

Wilbelmus Dux III. Mantuæ, & Montis Ferratil I.

Ludovicus, Dux Nivernensis, novæ stirpis author; quam subjicio:

Ludovicus, Friderici Ducis I. Mantuani silius ordine nascendi tertius, mundo natus est 1539.

Uxor, Henrietta de Cleves, Francisci I. Ducis Nivernensis, & Rethel filia, desponsata

1599.

Carolus I. Dux Nivernensis, Dux Mantua VIII. & Montis Ferrati Dux VI, succedit anno 1627, Vincentio II. Duci Mantue, obiit 1637. Uxor, Catharina de Lotharingia, Ducis Caroli de Mayenne filia, ducta 1,99

Carolus II. Dux Nivernensis, natus 1609. Obilt 1631. Uxor, Maria Gonzaga, filia

Francisci V. Ducis Mantua, desponsata 1627.

Carolus III. Dux Mantua IX. & Montis-Ferrati VII. natus 1629. Obiit 1665. Uxor, Ifabella Clara, filia Leopoldi Archi-Ducis Austria, & Tyrolis, desponsata 1649.

Ferdinandus Carolus, vel Carolus IV. Dux Mantuæ X. & Montis Ferrati VIII. natus 1652. Obilt 1708. 5. Julii. Proscriptus ob Feloniam.

Uxor 1 ma, Anna Isabella Gonzaga, Ferdinandi III. Guastalla Ducis filia, desponsata 1671. Uxor 2da, Susanna Henrietta, Guista stirpis de Lotharingia, Caroli III. Ducis ab Elboeuf filia, desponsata 1704.

Ex hac laterali Stirpe revertor iterum ad lineam rectam, videlicet ad Stirpem Wilbelmi III. Ducis III. Mantuæ, & Ducis I. Montis Ferrati, qui suprà Num. IX. Successit in Ducatu Mantuano fratri Francisco, sine prole 1550. defuncto; iste enim Wilhelmus ex Eleonora Ferdinandi I. Imperatoris filià, genuit Vincentium I., Mantuæ Ducem IV. Patris successorem.

X. Vincentius I. Dux Mantua IV. & Montis Ferrati II. natus est 1562. successit Patri 1587. obist 1612. 18. Febr. Uxor, Eleonora de Medicis, filia Francisci, Ducis Hetruria, desponsata 1584. Ex ipsa nati sunt filii tres jam sequentes:

XI,

XI.

XI. Franciscus, Dux V. Mantue, & Montisserrati III. 1 natus 1586. Obsit 1612. Uxor, Margaretha Caroli Emmanuelis, Sabaudia Ducis filia, nupta 1608. Ex ipsa nata est filia unica 1609. nupta Carolo II. Gonzaga, Principi Nivernensi, sive de Nevers, & Rethel 1627. Mortua 1660. Hinc in Ducalibus succedit Ferdinandus, frater Francisci.

Ferdinandus, Dux Mantuæ VI. & Montis Ferrati IV, natus ex Patre Vincentio I. Duce IV. Mantuæ 1587. creatus Cardinalis 1607. abdicat Sacerdotium 1615. Conjugium init 1617. cum Catharina de Medicis, Ferdinandi I. Hetruriæ Ducis filiå, succedit fratri Francisco 1612, sinè hærede mare defuncto; ipse sinè prole defunctus 1626. Successorem habet Vincentium II. fratrem natu-minorem.

Vincentius II. natus 1594. Cardinalis creatus 1615. Renunciat SacroCollegio 1616. Succedit fratri Ferdinando 1626. Dux VII. Mantua & Montis Ferrati V. Obsit 1627.

Uxor, Ifabella Gonzaga, Ferdinandi Principis Bozuli filia; ut infrà fuo loco videre erit in Stir-

pe laterali.

Quia necipse prolem suscepit, succeditin Ducatibus Carolus I. Nivernensis, filius Ludovici, qui erat filius tertio-genitus Friderici, Mantuæ Ducis I. Ut videri potest supra in stirpe laterali Ludovici, Ducis de Nevers, qui frater erat Francisci, & Wilhelmi, Ducum Mantuæ. Post

Post mortem Ferdinandi Caroli vel Caroli II. ex suprà data Nivernensi stirpe laterali postremi, Ducis autem Mantuæ X. & Montis Ferrati Ducis VIII, debebat justo successionis ordine Ducatus Mantua ad Vincentium, Ducem I. Guaftalla, anno 1714. defunctum, devolvi, quòd hic descenderit ex Ferdinando, fratre Friderici, Ducis I. Mantua, ut patebit inspicienti ejus stirpem supra Num. VIII. relatam; fed cum Ducatum Mantuanum in feudum habuerint ab Imperatoribus Austriacis, & Ferdinandus Carolus, Dux X. & ultimus Mantue, Feloniam commiserit, quod incunte hoc Sæculo in bello Hispanico, desertis Casaris partibus, accesserit ad partes Gallorum, ideo ademptus fuit Ferdinando Carolo Ducatus Mantuanus à Josepho Imperatore; ab eodem insuper ob contumaciam fuit proscriptus, anno 1708. 5. Julii; quo ipfo die vita etiam excesfit. Nam multo tempore tenuit partes Gallorum; nec solum permisit illis munire Casalium & Guastallam, sed Mantuam etiam illis tradidit. Unde proscriptus ad Venetos fugit. ubi obilt 1708.

Post mortem Ferdinandi Caroli Ducis X. Mantuani actum est apud Josepham Imperatorem, & iterum anno 1711. Francosurti apud Electorale Collegium pro successione Ducum Guastallensum in Ducatu Mantuano, eo maximè titulo, quòd diploma Sigismundi Imperatoris, quo 1432. Fridericum ex Marchione creavit

creavit Ducem I. Mantuæ, inter alia expressis verbis ista contineat: scil. quòd Agnati innocentes non debeant esse privati seudis & juribus propter Feloniam delinquentis vasalli.

Agnoverunt hoc principium Electores; ideóque per literas sub 23. Decemb. 1711. intercesserunt apud Carolum VI. Imperatorem, ut decidat ex æquitate causæ prostir-

pe proxima Ducum de Guastalla.

Rursus institit Vincentius, Dux Guastalla apud Carolum VI. Imp. agitque desuper Articulus XXXI. Trastatus pacis Rastadiensis 6. Martii, 1714. ubi conventum est inter Casarens Regem Galliarum, ut justitia reddatur Duci Guastalla in causa Mantuami Ducatus, ut, cum obstaret notoria imbecillitas Josephi Maria, Ducis Guastalla, in casum desectura ejus stirpis, Mantua Ducatus conferatur Sigismundo IV. tanquam Agnato proximiori.

Anno 1742. Ipse Princeps Sigismandus IV. de Gonzaga Francosurtum prosectus, causam hanc suam egit apud Carolum VII. Imperatorem, agítque etiamnum, maximè, cùminterea temporis vità decesserit Josephus Maria, Dux ultimus Guastalla, maritus Eleonora, natæ Ducissæ Holsato-Wisenburgensis. Atque ab ipso hoc Sigismundo, Principe de Gonzaga accepi præsentem Mantuanæ Domús Genealogiam. Princepsiste cùm rursus ex alia stirpe prodièrit, ejus Schema in præsentiexhibeo, Ecce illud:

I. Fride-

1.

Fridericus, Marchio Mantuæ III. anno. 1484. defunctus, ex Margaretha Conjuge, Alberti III. Bavariæ Ducis filiå, genuit Francifeum in Marchia Mantuana Successorem & Joannem, natum 1474.

II.

Joannes, natus 1474. Obiit 1523. Uxor, Laura de Bentivoglio, ducta 1493.

III.

Sigismundus I. natus 1499. Obilt 1530. Uxor, Antonia Palavicini.

IV.

Sigismundus II. natus 1530. Obiit 1567. Uxor Lavinia Rangoni ducta 1547. Filii tres trium stirpium Patres: Carolus, Guido, Jordanus Guidonis stirpem, utpote proximam successioni, referam post stirpem Caroli, & post hanc stirpem Jordani.

V.

Carolus, frater Guidonis, natus 1551, à Rudelpho Imperatore S. R. I. Princeps confirmatus obiit 1614. Uxor, Olympia Ferreri de Mafferano.

VI.

Franciscus, natus 1593. Obiit 1636. Uxor, Camilla Ponzoni, nupta 1617.

VII.

Sigismundus III. natus 1625. Obiit 1694. Uxor, Helena Amigoni, nupta 1673.

Franciscus Cajetanus, natus 1673. Obiit 1735. Uxor Anna Goldoni nupta 1696.

Sigismundus IV. natus 1702. 29. Julii agit à multo tempore pro successione in Ducatu Mantuano, quòd solus proximior hæres etiamnum in vivis supersit.

Uxor, Maria Charlotta Barisoni, desponsata

1724.

Liberi: Carolus natus 1729. 12. Septemb. & Joannes natus 1732. 30. Octob. Student ambo in Seminario Dilinga in Suevia 1748.

# STIRPS ALTERA GUIDONIS.

GuidoSfortia, filius natu-minor Sigismundi II. S. R. I. Princeps confirmatus à Rudolpho , 1593. natus fuit 1552. Obiit 1607..

Uxor Helena Campilia.

Petrus Maria, natus 1590. Obiit 1628. Uxor. Francisca Gonzaga, ducta 1608.

Octavius I. natus 1622. Obiit 1663. Uxor. Eleonora Pio, ducta 1644.

Pyrrhus Maria, natus 1646. Obiit 1707. Uxor, Olympia Grimani; fratres Pyrrbi, Aloysius, natus 1651. Obiit 1728. Ascanius I. Archi-Episcopus Colozensis in Hungaria, natus 1654. Obiit 1728V.

Octavius II. natus 1667. Obiit 1709. Uxor Maria Rosa Tresti, nupta 1698. Joannes, Abbas, natus 1671. Obiit 1730. Joannes Franciscus, natus 1674. Obiit 1720. VI.

Pyrrbus Maria II. natus 1701, Eleonora, nata 1699. nupta Carolo Coloredo anno 1721. Maria Anna, nata 1706. nupta Hippolyto Bensivoglio. 1727.

# STIRPS TERTIA JORDANI.

I.

Jordanus Sigismundi II. filius, Caroli & Guidonis frater natu minor, natus 1553. S. R. I. Princeps, confirmatus à Rudolpho II. Imp. 1593. Obiit 1614. Uxor Camilla Ponceni, ducta 1607.

II.

Nicolaus, natus 1608. Obiit 1665. Uxor Aurelia Tressmi, ducta 1636.

III.

Joannes Jordanus, natus 1640. Obiit 1677. Uxor Eleonora Manenti, ducta 1660. Franciscus, natus 1641. Obiit 1684.

IV.

Carolus, natus 1664. Obiit 1703. Uxor Olympia Agnelli, nupta 1685. Liberi: Franciscus Jordanus, natus 1693. Obiit 1712. Nicolaus, obiit 1713. Franciscus Ferd. qui sequitur.

Dq /

Tom, VIII.P. Conradi Hertenberger Soc. 3Efu.

Franciscus Ferdinandus, natus 1697. Umr Julia Isolani, ducia 1716. Ex qua natus est 1731. Nicolaus.

# STIRPS

# PRINCIPUM SABLONETTÆ, & BOZULI.

Ludovicus, Marchio II. Mantuæ; de quo fupra num. VI. Obiit 1478.

Uxor Barbara Joannis Alchymista, Marchionis Brandeburg, filia, nupta 1433.

II.

Jeannes Franciscus, filius nascendi ordine tertius, Fundator stirpis Sablonetta & Bezuli, natus 1443. Obiit 1496. Uxor Autonia de Balzo, filia Pyrrhi, Ducis Andris, ducta 1479. Liberi Ludovicus & Pyrrhus.

Ludovicus I. Dominus Sablonettæ, & Bouli.
Obiit 1540. Uxor Francisca Fieschi; ex his natus Ludovicus cog. Rodomantes, mortuus 1532. cum ex Isabella Columna genuisset Vespasianum, Sablonettæ Ducem, & Bozuli Principem, anno 1591. defunctum. Hic porro Vespasianus ex Anna de Aragonia genuit Isabellam, Ludovici Caraffæ, Principis Stiliani, uxorem, in quastirps defecti.

Pyrrbus, alter Joannis Francisci filius, stirpem prosequitur; obiit ille 1529. Uxor Camilla Bentivoglio, ex qua natus Carolus.

IV.

#### IV.

Caralus, obiit 1555. Uxor Æmilia Cauzi Boschetti, denominata de Gonzaga, ducta 1540. Inde nati: Scipio 1542. Cardinalis ab anno 1587. Obiit 1593.

Hannibal, 1546. postea Ordinem S. Francisci ingressus, vocatus est Franciscus, Episcopus Mantua ab anno 1593. Obiit 1620.

Ferdinandus, propagator stirpis, & Julius Casar maritus Flaminia de Columna.

## V.

Eerdinandus obiit 1605. Üxor Isabella Gonzaga.

#### VI.

Scipio, Dux Sablonetta, & Princeps Bozuli, natus 1599. Obiit 1670. Uxor Mariana Matthai.

## VII.

Ferdinandus II. Dux Sablonette, & Princeps Bozuli, natus 1643. Obiit 1672. cui successit frater Joannes Franciscus, natus 1646. Obiit 1703. Cujus vacantes Principatus Bozuli, & Sablonette 1703. in Feudum concessit Josephus Imperator Vincentio, Duci de Guostalla.

Superest jam Stirps RUDOLPHI, qui erat filius quarto - genitus Ludovici, Marchionis II. Mantue, ex Barbara, Joannis Alchymista, BRANDEBURGICI Marchionis, filia, que rursum in duas stirpes abit.

Dd 2 STIRPS

STIRPS PRIMA.

Rudolphus, quarto genitus Ludovici II. Il tua Marchionis filius, idémque Funda Linea Caftilionis, & Sulpherint; name 1451. Obiit 1495. 6. Julii. Uxor de rina Pico, ducta 1480.

Jeannes Prancifous. Obiit 1424. Uxor ist

dæ stirpis, Principum Castilionis.

Maximilianus. Uxor Gathurina Cohanna, il

IV.

Prosper. Uxor Isabella Genzaga, ducta: 614
V.

Fridericus. Obiit 1630. Uxor Isabella Garzaga. VI.

Ludovicus. Obiit 1666. Uxor Helend Garzaga. VII.

Pridericus, natus 1636. Obilt 1698. Usas Aloysia Gonzaga, ducta 1667. VIII.

Aloyfus II. natus 1672. 19. Sept. Obik 1738. 13. Junii. Uxor Gharlates Chiffeul.

Ferdinandus, natus 1681. Abban.

Profeer, natus 1705. 24. Nov. Jeficies.
Profeer, natus 1708. 29. Ott. Oblit 1721.

Bassius, natus 1711. 28. Sept. Uxor Maria Borremea, desponsata 1738.

Aloyfaus III, natus 1741. 25. Nov.

STIRPS SECUNDA & ULTIMA MARS CHIONUM MANTUANORUM,

Alogius I. Rudolphi Caftilionis & Sulpherini Domini filius, naicendi ordine secundus, obiit 1521.

Uxor Catharina Anguissolas

# ĬĬ.

Ferdinandus I. Castilionis Marchio, & Sulpherimi Dominus. Uxor Martha Tana.

#### HP.

Santius Aloysius, natus 1568. 9. Martii. Societatem JESU Rome ingressus 1585. Mortuus 1591. 21. Junii. Beatis adscriptus 1604. Sanctis 1726. 31. Decembris.

Franciscus, Frater S. Aloysii secundo-genitus, idémque cessione fratris hæres Castilionis & Sulpherini. Uxor Bibiana Bernstein. Unde natus filius unicus Ferdinandus 1675. absque hærede ex Olympia Sfortia Visconti defunctus.

Oristiernus L. alter S. Aloysii frater, mortuus 1657. 22. Maji, stirpis Propagator. Uxor Marcella Malaspina.

# IV.

Carolus, natus 1616. 3. Maji. Obiit 1680. 21. Maji. Uxor Ifabella Martinengo.

Dd 3

V,

Ferdinandus II. Princeps Caftilionis, & Sulptiffii, natus 1649 8. August. Obiit 1723, 13. Feb. Uxor-Lawa Pico, ducta 1636. Christiernus II. frater Ferdinandi, natus 1656, 13. Ott. fine prole decessit.

VI.

Aloysus II. natus 1680. 19. Nov. Carolus, natus 1682. Obiit 1704. Almericus, Abba, natus 1686. 1. Feb.

Franciscus, natus 1684. 8. Maji. Uxor 1111. Elisabetha Ponce de Leone, desponsata 1616. Uxor 2da Julia Chiteria Caracciolo santo Buono desponsata 1722.

VII.

Philippus Aloysus, natus 1632. 31. Januari. Obiit 1740.

Philippus Aloysus, natus 1740. 19. Decembris.

Observanda ex productione Documentsrum in causa Successionis, tam in Mantusno, quam Guastallensi Ducatu.

Imo. Postquam Carolus III. Dux X. Mantuanus, propter Feloniam proscriptus, anno 1708. defunctus esset, & interim Domus Aughtriaca Ducatum Mantuanum occupasset, jus proximè succedendi erat penes Vincentium, Ducem Guastalla, Andrea Comitis S. Paulisilium: hoc autem 1714. desuncto, competebat ejus filio, natu majori, Antonio Ferdinando, Theodora Hasso-Darmstadiensis Lantgravia mari-

marito. Hocrursum 1729. mortuo, devolvebatur jus succedendi ad ejus fratrem natuminorem Josephum Mariam, Eleonora, Ducissa Holsteinensis, maritum. Cum autem & Josephus Maria, Dux Gunstalla, & Princeps Bozuli, ac Sabionetta, absque hæredo relicto, muper fatis cessisset, jus proximum succedendi est penes sæpe nominatum Principem Sigismundum IV. Francisci Cajetani filium.

2do. Ex obitu Josephi Maria, videtur proximè deberi jus succedendi in vacante Du-

catu Guastallensi.

Jus autem succedendi, etiam in Ducatu Mantuano, videtur ipsi deberi ex sequentibus titulis:

1. Quia Aloysus, Fundator Stemmatis, propter sua merita, & zelum pro Imperio, accepit Investituram Urbis Mantua, & annexi Districtus 11. Nov. 1329. à Ludovico Bavaro Imp. sub titulo Imperialis Vicarii, non tampro se, quam pro Descendentibus, sidque cum mero, & mixto Imperio.

2. Quia Carolus IV. Imperator, non tantum confirmavit Aloysum, Vicarium Imperialem Urbis Mantue, & ejus Districtus, cum Diplomate; sed pariteripsi Aloysio ad hujus dominii gubernationem associavit ejus filios Guidonem, Philippum & Feltriman, & ipsis hoc dominium concessit non tam pro se, quam pro Descendentibus. Ipsos etiamalio diplomate confirmavit Vicarios Imperiales Urbis Regii,

Dd4

& ejus districtus, cujus dominium ab ipsis

fuit acquisitum anno 1335.

Alio rursus Diplomate ipsis confirmavit possessionem omnium Castrorum, terrarum, bonorum & jurium, quæ ab ipsis acquista sucrant in territorio Veronense, Eremonense & Brixiense; ut testantur pleraque Diplomate & documenta Archivii Mantuani, quod 1713. à Ministria Austriacia Viennam suit transpottatum.

3. Aloysii Posteros in successione consimarunt Carolus IV. Wenceslaus, Rupertus & Sigismundus Imp. qui postremus etiam Jannem Franciscum investivit Mantua Marchiona, in Diplomate dato 6. Maji. 1432. Permist etiam Sigismundus. Imperator, Aloysio, ut filiis sui in appanagium possit dare Castra quatuor.

4. Fridericus, Ludovici, Marchionis II. er filio Jeame Francisto nepos, ex hæreditate paterna possedit quatuor Castra, seilicet Bezoti, S. Martini ab aggere, Rivaroli & Infula Dovariensis; sed quia pro Rege Gallice contra Carolum V. Dominum suum directum, militavit, ideò ab eo spoliatus est dictis quatuor Castris, que tamen Casa transtulit ad Friderici fratrem Ludovicum, tanquam innocentem.

5. Carolus V. Imp. anno 1530. Marchiona-

6. Post mortem Vincentii II. Ducis VII.

Manina, pertinuit successio ad Carolum I Gon-

zagam Nivernensem; sed quia ortum tunc suit grave bellum, quod Casaris indignationem provocavit, eò quòd Carolus, vi armorum Regis Gallia, se ipsum immittere voluit in Ducatum Mantua, hinc tamipse, quàm ejus posteri sunt à successione exclusi à proscripti, anno 1628. Interveniente tamen Rege Gallia, in pace Ratisbona inità anno 1630. Dux Carolus I. Nivernensis ad gratiam Casaris est remissus, cui vi Articuli 4ti dista Pacis, confertur Ducatus Mantua à Ferdinando II. Imperatore.

# DUCATUS MUTINENSIS.

Mutina: quemadmodum aliæ per Lombardiam urbes, paruit ex antiquo Romanis Imperatoribus. Post mortem Caroli Crassi, cum exorti essent Reges Italia, qui toto prope seculo Lombardia Regnum invaserant, istis per vim armorum subjects fuit. Tyrannis excilis, Otto I. Imperator sub annum 960. Lombardiam Imperio iterum vindicavit, & urbibus Vicarios, à quibus regerentur, præfecit. Mutina quidem commissa est Azoni I. qui ex Comite creatus est Marchio Estensis: vixit usque ad 1012. Huic successit filius Albertus Azo II. corruptè Abertatius, trium Stirpium parens, ex prima quidem uxore Cumiza Attorffensi, Guelphonis II. filia & hærede. natus est Guelpho IV. Dux Bavaria, Guelphorum secunda Stirpis, & Ducum Brunsvicen-Dd c fium

fuen author. Ex altera uxore Garfenda natifunt Fulco, & Hugo; quorum prior Fulco Fundator est Marchionum Estensum, Mutine & Ferraria Ducum. Posterior Hugo Author est Stirpis Principum Cenomamorum in Gallia; ut supra ostendi Tomo 4. in Ge-

ncalogia Guelphorum 2dæ Stirpis.

Et quanquam Marchiones Estenses Muine & pluribus Imperii urbibus vicario tantum nomine præessent, multa tamen per illasteras habuerunt in proprietatem, sive dono, sive ære comparata; ut videre est in dontione Magnæ Mathildis Estensis, anno 1077. Bemanæ Ecclesæ facta; sub qua minimè comprehendebantur Feuda imperialia, quia constat, quod Hemicus IV. Imperator 1077. magnam partem terrarum Mathildis, quan scilicet nomine Imperii tenuit, Fulconi & Hegoni, Principibus Atestinis, in Feudam contilerit.

Has Imperii urbes consequenter tenterunt Marchiones Estenses usque ad Nicolaus III. Atesti, Ferraria, Mutina, Regii, Forli vel Fori Livii, & Romandiola Dominum, Vinis Ducissa Teccensis fratrem, anno 1441. destretum.

Cujus filius Borsus, Patris Successor 1412 Dux I. Mutinæ, & Regii est creatus à Filirico IV. Imperatore, cum illum in itines, Romam proficiscentem, honorifice excepis Ferraria, Auxit honorem Paulus II, Papi cui Ferraria suberat, dum eidem Borso titulum etiam Ferraria Ducis 1470. contulit. Inde factum, ut Dux iste in Insigni gestaret. Aquilam Imperii, & Claves Romana Ecclessa, quod ab Ecclesia haberet Ducatum Ferraria in Feudum; Matinam, & Regium ab Imperatore.

Tenuerunt Estenses Ducatum Ferrariensem usque ad annum 1597. que Clemens VIII. Feudum istud ad Ecclesium revocavit, cum eo anno sine harede decessisset Alphonsus II. Dux Ferrariæ. Neque auditi sunt ab hoc tempore Estenses, quantum etiam pro suis juribus contenderent.

Genealogiam universæ Domûs Atestinæ exhibet Muraturius parte 1. de Antiquitatibus Estensibus, tabula ostava; quæ cùm nimis vafta sit, lubet hoc loco Duces solum referre. GENEALOGIA DUCUM MUTINÆ,

SENEALOGIA DOCUM MO S FERRARIÆ.

Nicolaus III. Marchio Eftensis ultimus, Dominus Ferrariæ, Mutinæ, Regii; Parmæ, Fori Livii & Comachii. Obiit 1441.

Borfus Dux I. Mutinæ creatus 1452. Dux Ferrariæ 1470. Obiit 1471.

Hercules I. Dux II. Mutina, & Ferraria, natus 1433: Succedit 1471. Obiit 1505. Ux. Elecnora Aragonia, filia Ferdinandi, Regis Neapolis, ducta 1473. **%8(0)8**6

428

Alphonius I. Dux III. Ferr. & Mia. natus 1476. Succedit 1505. Obiit

Uxor 1ma Anna Sfortia, filia Galeatii Maria, Ducis Mediol. ducta 1491. Ux. 2da Leuretia Borgia,

1501. Obiit 1520.

Hippolyta, la ep. Strigmia dein Malata denique Car lis. Obiit 1 
Ifabella, 1 
Francifco Gas Duci Mata 14.00. Obiit 1

Hercules II. Dux Hippolytus, Alphonius, IV. Ferrar. & Mu- nat. 1509. chio de l Archiep. chie. obit tine. nat. 1508. Succedit 1534. Mediol.ab Nothus, Cl 1520. Car- Estensis. Obiit 2568. Ux.Renata.filia dinalis à 1628.exqu Ludovici XII. cendunt mo 1538. Gallia Regis, Obiic Duces Mit nupta 1527. 1572. Obüt 1575.

Alphonf.II.Dux Anna, nat. Cafar Atel 1531. Ob- Nothus Ma V Ferr & Mutinæ.nat.1533. iit 1607. nat.1562Fit Suc. 1558. Ob- Nupta 1543. Mutina VI. 1 iit 1597. Ux. Francisco de post mortem ma Lucretia. Lotharingia, nati Alphon Cosmi I. Ducis Duci de fub Rude Flor. filia, du-Guise. Imp. Eta 1560. Ferraria Ux. 2da Barbara. reduxit ad( filie

429

*rdinandi I.* Ducta Obiit ram Apoftolicam. Obiit 1628. Ux. Virginia, filia Cofmi I. Ducis Flor. ducta 1586. Obiit 1615.

if. III, DuxVII.

a, nat. 1591.
dit 1628. Fit
chus 1629.
1644.
abella, filia Canamuelis, Ducis
ia, ducta 1608.
1626.

Tus I. Dux VIII. Mutiat. 1610. Succedit
Card. & EObiit 1658. pisc. Regii,
12 Maria Farnesia, Reinutii
Parmæ filia, ducta 1630.
1646.
1a Victoria, prioris foror,
1648- Obiit 1649.
1a Lucretia Bourbonia, filia
Principis Palæstrinæ, ducta
Obiit 1699.

fus IV. Dux Isabella, Reinaldus Dux atina, nat. nupta XI. Matina, nat. Succedit 1664. 1655. Cardina-Obiit 1660. Reinatio, lis 1686.

Uz.

Alphonfus I. Dux III. Ferr. & Mia. natus 1476.
Succedit 1505. Obiit 1534.
Uxor 1ma Anna Sfortia, filia Galeatii Maria, Ducis Mediol. ducta 1491.
Ux. 2da Lucretia Borgia, 1501. Obiit 1520.

Hippolytus, Archiep. Strigomenss, dein Mediolanenss, denique Cardinalis. Obiit 1520.

Isabella, nupta Francisco Gonzaga, Duci Mantua 1490. Obiit 1539.

Hercules II. Dux Hippolytus, Alphonsus, Mar-IV. Ferrar. & Mu- nat. 1509. chio de Monte Archiep. chie, obiit 1582. tine. nat. 1508. Succedit 1534. Mediol.ab Nothus, Celar. Obiit 2558. 1520, Car- Estensis. Ohit 1628.ex quo def-Ux. Renata, filia dinalis à Ludovici XII. cendunt moderii 1538. Duces Mutina Gallia Regis. Obiit nupta 1527. 1572. Obüt 1575.

Alphonf.II.Dux Anna, nat. Cafar Atestinus, V Ferr & Mu-1621. Ob- Nothus Marchio tinæ.nat.1533. iit 1607. nat.rs62Fit Dux Suc. 1558. Ob- Nupta 1543. Mutina VI, 1592. iit 1597. Ux. Francisco de post mortem Cog-Lotharingia, nati Alphonsi IL ı ma Lucretia. Cosmi I. Ducis Duci de fub Rudolpho II. Flor. filia. du-Guise. Imp. Ducatum Eta 1560. Ferraria Ux. 2da Barbara. reduxit ad Camefilia TAM filia*Ferdinandi I.* Imp. Ducta 1565. Obiit 1572. ram Apostolicam. Obiit 1628. Ux. Virginia, filia Cofmi I, Ducis Flor. ducta 1586. Obiit 1615.

Alphonf. III, Dux VII.
Mutina, nat. 1591.
Succedit 1628. Fit
Monachus 1629.
Obiit 1644.
Ux. Ifabella, filia Caroli Emanuelis, Ducis
Sabaudia, ducta 1608.
Obiit 1626.

Franciscus I. Dux VIII. Matina, nat. 1610. Succedit Card. & E. 1629. Obiit 1658. pisc. Regii, Ux. 1ma Maria Farnesia, Reimatii Obiit 1672. Ducis Parma filia, ducta 1630. Obiit 1646.
Ux. 2da Victoria, prioris soror, ducta 1648. Obiit 1649.
Ux. 3tia Lucretia Bourbonia, filia Taddai, Principis Palestrina, ducta

1654. Obiit 1699.

Alphonfus IV. Dux Isabella, Reinaldus Dux IX. Maine, nat. nupta XI. Maine, nat. 1634. Succedit 1664. 1655. Cardina-1658. Obiit 1660. Reinatio, lis 1686.

tos, dicto Farnesio in Feudam dedit; deinde permutatione sacta, Castellanum & Nepesimm Ducatus Ecclesia servavit, & in vicem tradidit illi Parmam & Placentiam cum anuexas Districtibus, invito Carolo V. Imperatore. Ab hoc tempore hæserunt Parmensis & Placentinus Ducatus apud Farnesias, maxime cum Octavius Farnesias, Petri Aloysii filius, inuvorem duxisset Margaretham, Caroli V. Impession naturalem, Alexandri Medicai, Hetruria Ducis, viduam; quo conjugio terminata est lis, quam alias desuper movit Circlus V. Imp.

Odoardus II. Dux Parmensis in uxorem habuit Dorotheam, Philippi Wilhelmi Electoris Palatini siliam, ex qua nata est 1693. Elisabetha, nupta Philippo V. Andegavensi, Hispa-

marian Regi, anno 1746. defuncto.

Odoardo successit frater Franciscus; huiemno 1727. sine prole defuncto, successit sinter natu minor Antonius; hic, cùm 1731. pariter sine hærede defunctus esset, in ipso Stirps Farnesia exspiravit.

Ad turbas vitandas jam anno 1718. in quadripartito fædere (vulgò in ber quadriple alliance) eventualiter cautum fuit, at in cafum defaturi hæredis, Antonio Farnesso succedat Don Carlos, Philippi V. Hispaniæ Regis filius, quòd natus sit ex Matre Farnessa, Odoardi II, Ducis Parmensis filia Elisabetha. Vid. articulum 4, pacis Viennensis 1725. initæ.

#### DUCATUS FLORENTINUS.

Temporibus Romanorum Hetruria, quæ terras moderni Ducatûs Florentini complectebatur, Tusciæ nomen habuit. Dividitur in tres Provincias: Pisanam, Florentinam & Senensem, ità à Principalibus suis Urbibus dictas; has inter Pisa, quanquam tractu terræ minima, cæteras olim longè superabat potentià, adeò, ut etiam Sardiniam sibi haberet sub-

jectam.

Sæculo XIII., quo tota Lombardia factionibus miserè trahébatur, libertatem nackæ, excusso Imperatorum jugo, singulæ in modum Reipublicæ regebantur. Florentiæ quidem inter cæteras familias præstabat illa de Medicis dicta, quæ licet ex antiquo apprimè esset nobilis, per continuas tamen negotiationes, quas, more gentis, fine probro exercuit, adeò opibus increvit, ut per elocatas pecunias totam pene Europam sibi-Sæculo XV. maximè eminebat obligårit. Florentiæ Cosmus Mediceus, etiam à Machiavello celebratus, quòd ad comparandam nominis sui famam, non tantum Urbem ipsam splendidis ædificiis exornârit, & innumeris Virginibus, quarum res erat tenuior, magna dote liberaliter providerit, sed scientias etiam & artes quasque per Florentian provexerit; quo sibi omnium favorem comparavit, ut sub nomine Gonfalconerii universe Reipublicæ gubernandæ præficeretur, paf-

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. 7Efu.

sim Pater Patria dictus; quem honorem ità conservare novit, ut ad posteros etiam remiserit, & ad majores honores consequendos velut viam fibi, suisque straverit. neas Sylvius, synchromus, de statu Europæ scribens cap. 51. de Florentia talia de Cosino prodit: Inter Florentinos omnes, qui nostra ætate floruerunt, Cosmus, cognomine Medicus, & prudentia & auctoritate eminuit: is Princept Urbis habitus, Senatum, quò voluit, impulit, Civitati leges ex arbitrio dixit, inopes cives complurimos ditavit, matrimonia, constitutis ex argento suo dotibus, multiconjunxit, Ecclesias magnificentissime exædificavit.in Ecclefias ditiffima dona contulit. Monssterium S. Marci amplum & nitidum à fundamentis erexit, Parochiæ suæ templum, cum fibi parum placeret, prorfus diruit structuram admirandi operis ex lapide Philano suscitavit, ædes suas quamvis ornatiffimas erexisset, amplius tamen meditatus est opus, palatium & altum & ingens ex quadratis lapidibus, insigni Urbis loco, adeò amplum construxit, ut ei alterum æquari in totà civitate non possit.

Ne Familiam hanc ex longinquo revocem, corum folummodò Genealogiam texam, sub quibus maximè familia Medicea effloruit; ità autem dum opulentiam ex communi Scriptorum ore prædico, reticere non possum, quod pleri-

erique testentur, adeò probos Religionis iltores illos minimè fuisse, ut inter alios dere est apud Villaman historiæ Florentinæ, perrimum Scriptorem, Franciscum Zazeram Sansoviman de nobilibus Italiæ familiis. Ne utili lectione gravis videar lectori, illa proma Uxorum nomina referre supersedeo, aæ vel ad rem non faciunt, vel aliunde non innotescunt.

#### **GENEALOGIA**

OBILIUM *FLORENTINORUM* de *Medicis*, ex quibus prodiêrunt Magni *Hetruriæ Duces*.

Joannes de Medicis, nobilis Florentinus, idémque magnus negotiator & Urbis Gonfalconerius, à Machiavello laudatus, oblit anno 1428.

Uxor Piccarda Bueri.

fmus, à magnanimitate Mag-, & Pater patriæ nominatus, us est 1399. Florentinæ Reiblicæ Gonfalcomerius. Obiit 54. Fundator Ducum. or Contesina Bardi. Hon stirpem modò prose-or.

Laurentius I. propagator stirpis Ducalis; cujus posteros infra referam in stirpe sequenti.

rus I. Gonfalconertus Reipub, rent. ab anno 1460. Obiit

crentius I, Musarum & Julianus, à conju-E e 2 artium

ratis occilus F artium amator, nat. 1448. rentiæ, in Eccle Vir planè magnificus. Obiit 1492. fia S. Reparata 13

Uxor Claritia de Ursinis. Aprilis. 1478.

Julius , à Les Petrus II. Fulianus, Foannes Copiarum ne X. Patrue nat,1471. de Medicis. Pa- Ecclesiæ Cardinalis proscrip-Ìi pacrea- Generalis. tus 1494. creatus 1513. mortuus tus, fub Obiit Papa electris nomine 1516. 1523. lubno-I (03. Uxor*Al-*Leonis · æstimamine Clemen phosina X.1513. tus à Frantis VII.Capta Ursini. cisco I.Galà Cæsareo Obiit liæRege. milite Roma, I521. ætatis an-Uxor Pbiin CastelloS. liberta, ex Angeli acriter no 44. **Damnavit** Ducibus oppugnatus, Lutberi Sabaudia. evasit inde.

doctrinam.

fub alienohabitu 1 529, C4rolo V. Cælari reconciliatus contulit illi **Augustalia** Bononia 1530 deditqueMs. zaretbæ Aufticæ sponsun, pronepoten luum, Alexan drum I. Medicum Obiit 1534.

Laurențius II. à Leone X.Papa 1519.Dux Urbinatium creatus. Uxor Madalena de la Tour.

Inde nata filia unica Catharina de Medicis, Henrico II. Galliarum Regi desponsata, magnasum turbarum fuit auctrix, quòd summa Regni penes ipsam esset, cum trium Franciae Regum mater esset, videlicet Francisci II. Caroli IX. & Henrici III.

Præter Catharinan erat Laurentio II. filius naturalis Alexander, de quo paulò ante, quem Carolus V. Imperator anno 1531. I. Ducem Florentia creavit, eâdem dignitate etiam in posteros Gentis Mediceæ propaganda, qua tamen diu fruitus non est Alexander, sexto post anno, scilicet 1537. peremptus à Propinquo suo, Laurentio III, de Medicis, Petri Francisci de Medicis silio, ut exhibebit schema Stirpis II. Gentis Mediceæ, mox subjungendum.

Interim Margaretha Austriaca, erepto sibi Alexandro Mediceo, ad alteras nuptias transsit cum Octavio Farnesso, Duce Parmensi; quo connubio factum, ut lis, quæ alias eratinter Pontiscem, & Carolum V. Cæsarem, propter Parmam & Placentiam, componeretur, & Ducatus stabilis confirmaretur; quemadmodum antea factum in priore Margaretha Conjugio circa Hetruriam; cum enim pars Hetru-

**E e** 3

riæ juris esset Pontificii, pars altera Casani, facilè consensi Clemens VII. Papa gentis Medicea, ut tota Hetruria converteretur in Ducatum, & asseretur suo propieno, Alexandro Mediceo, Margarethæ Austriacæ marin.

STIRPS ALTERA

DUCUM FLORENTINORUM, MEDI-CEÆ Gentis, propagata per Laurentium I. Joannis Medicei filium natur minorem,

Cosmi, Magni, fratrem.

Joannes de Medicis, Florentiæ Gonfalconerius, anno 1428. defunctus. Uxor Piccarda Bueri.

Laurentius I. de Medicis. Uxor Genovefa Cavalcanti

Petrus Franciscus I. de Medicis, famosus & nobilis negotiator Florentinus, occissus anno 1577. Uxor Laudamia Acciajoli.

Laurentius II. Uxor Semiramis Appiana.
Petrus Franciscus II.
ab anno 1516. Florentia Gonfalconerius,
Uxor Maria Soderina.

Laurentius III. de Medicis. Alexandri Ducis I. Hetruriæ 1537. parricida. Obiit fine prole.

Joannes, alias etiam Jordanus appellatus, stirpis Ducalis Propagator.

Ūxor Catbarina Sforti**a,** filia Galeatii *Ma*ria Sfortia.

Joannes de Medicis vixit 1500. Uxor Maria Salviati. Cosmus I. ab anno 1537. post peremptum Ale.

xan.

xandrum Dux II. Hetruriæ, à Pio V. Papa 1569. creatus Magnus Dux. Obiit 1574. Uxor Eleonera de Tolledo.

Franciscus Ferdinan. Joannes Garzias Petrus I.Dux III. dus I.IV. Cardina- occifus Anton. Magnus Dux He- lis, oc- 1562. à truria, fit cisus à famulo, Hetruriæ. Obiit 1587. Cardina- fratre fratris Ux. Foban- lis 1563. Garzia Cardinana Austria-Abdicat 1562. lis, morca. Ferdinan. 1587. obli- tem Dodi I. Impe- Obiit tem de mini vinrat. filia. canibus dicantis. 1609. Ux.Cbri- in venastina, Caro-tione. li II. Ducis Lotharingiæ filia. Obiit 1637.

Ma- Eleo- Cosmus II. Dux Cathari- Claudia. ria. nora. V. Hetruriæ. na, Ux. nupta nup- Ux. Obiit 1621. Ferdinan- Leopel-Vin- Uxor Magdale- di Ducis Hen- centii na Austriaca, Mantue. **Striace** rico IV. Du- Soror Ferdi-Archi-Regi cis nandi II. Imp. duci. Gal Man- genita ex Matuæ. ria Bavara. liæ.

Ferdinandus Foannes Leopoldus, Marga-Anna, II Dux. IV. Carolus, Cardinalis. retba, nupta nat. ex Cof- Cardina-Ferdi OdoarwoII.1610. lis.Obiit di. Du-Obiit 1670. 1663. Carole. Uxor Julia Parmæ Archi-Victoria, Du-Uxor. ducicis Urbina-Infbrutensis filia. kenfi.

Cosmus III. Dux VII. Hetrurie, duxit anno 1661. Margaretham Aurelianensen, Joannis Go stonis Ducis Aurelianensis filiam.

Princeps Tusciæ, nat. **16**63.

Ferdinandus, Joannes Gaston, Dux Magnus & ultimus ex Medicea stirpe, natus 1671. Obiit 1737. 9. Julii Uxor Maria Francisca, Julii Francisci, Ducis ultimi Saxo - Lauenburgens filia, Philippi Wilhelmi, Ducis Neoburgici vidua, du cta 1697. quæ prolem non dedit; & rurfum vidua in Bobemiam concessit, bonis paternis allodialibus fruitura.

Itaque in hoc magno Duce C-istone exspiravit stirps Medicea in Hetruria: Id quodjam ante eventurum prævidebatur; hinc ne propter successionem in magno Ducatu bellum oriretur, per quadruplex fœdus anno 1720. Don Carlos, Philippi V. Hispaniarum Regis, ex Elisabetha Farnesia filius, Successor est eventualitualiter declaratus. Verum, quia Hispani interim novo bello dicto Carolo vindicarunt regna Sicilia & Neapolis, hinc inter pacta Pacis, à Cæsare Carolo VI: cum Rege Gallorum 1735. Vienna inita, conclusum est articulo I. ut Stanislaus, quondam Rex Polonia, immittatur in possessionem Ducatuum Barri & Lotbaringia, & post hujus è vita discessium, ambo Ducatus uniantur Regno Gallia.

Et rursum articulo II. loco avitorum Barri & Lotbaringia Ducatuum assertus est Francisco Stephano, tunc Duci, magnus Hetruriae Ducatus, à morte foamis Gastonis vacaturus. Quem iteratò sibi confirmatum adiit, cum serenissima Conjuge Maria Theresia Florentiam anno 1739, prosectus. Vide Recessus Imperii Francosurti impress. I. parte 4. pag. 420.

Ea est autem Magni Ducis dignitas, ut solis Regibus inferior, Duces omnes præce-

dat.

Quando Cosmus I, anno 1569. à Pio V. Papà titulo Magni Ducis primum condecoratus est, Coronà etiam simul redimitus ab eodem suit, quæ in modum aliarum Regiarum coronarum supernè acuminata, à fronte lilium præserebat; sidque in honorem Catharina Medices, Galliarum Reginæ, Henrici II. Conjugis, & trium Regum Francisci II. Caroli IX. & Henrici III. Matris, tunc Regni Gubernatricis, cujus potissimum consilio rem ità actam suisse, multis visum est.

Ee 5

Displicuit summopere hoc santi Pii Pape factum Aulæ Viennensi, & graviter aliquanto tempore tulit; cùm autem postea ipa Domus Austriaca cum familia Medicca assinitatem contraxitin Johanna, Ferdinandi I. Imp. silia, desponsata Francisco I. dicti Cosini filio, & in Magno Hetruriæ Ducatu Successori, acquievit Vienna, & in eodem honore consirmavit Sororium suum Franciscum Maximilianus II. Imperator.

Erat Francisco Stephano, Lotharingia Duci, præter magnum Ducatum Hetruriæ, etiam Parmensis & Placentinus sancte assertus: sed quia anno 1740. ex morte Caroli VI. Imperatoris ortum est novum bellum, quod pene totam involvit Europam, & eò maxime spectabat, ut Franciscus Stephanus, Lotharingus, à corona Imperii excluderetur : fatiscente Austriacorum fortună, contigit, ut, cum post tam atrox & universale bellum qualiscunque pax sanciretur, qua Francisco Duci Lotharingo, interim ad Imperium evecto, Parmensis & Placentinus Ducatus iterum extortus, destinatus sit Philippo Infanti, Philippi V. Hispaniæ Regis ex Elisabetha Farnesia filio.

RESPUBLICA GENUEÑSIS.

Quemadmodum aliæ per Italiam Urbes ab antiquis temporibus Romano Imperio subjectæ erant; ità Genua etiam eandem sortem tulit; & quanquam tum à Longobardis, tum iterum

iterum ab Italiæ Regibus de potestate Imperii esset aliquo tempore subtracta, vindicata tamen iterum suit gloriosis armis Ottonis I. Imperatoris, & cum cæteris Italiæ Urbibus paruit Ottonis I. Successoribus, usque ad fatalia tempora Friderici II. & ex ejus morte subsequens longum Interregnam, quo scissa tumultuosis factionibus Italia, Genua etiam involvebatur, eo sine, ut excussa superiori potestate, sua libertate gauderet, & in formam Reipublicæ redigeretur.

Istud antequam fieret, incredibile, quantas Urbs hæc per tria & amplius Sæcula subiêrit mutationes; quanquam enim aliquo tempore sua libertate gaudere videretur, ita tamen internis seditionibus agitata suit, ut atrociora ab hoste exspectare non potuerit, jam Nobilibus & Patriciis contra populum, jam populo contra Nobiles tumultuante.

Ab anno 1494. folummodo usque ad annum 1528. duodecim diversa successive habuit regimina, jam sub Consultus, jam sub Comitibus, mox sub Vicariis, mox sub Petestatibus constituta, & quasi tale regimen pertæsa, ut novam formam indueret, gubernari voluit nunc per Capitaneos, nunc per Episcopos: hoc iterum aversata, elegit jam Abbates, jam Restores Populi, jam Resormatores, denique Duces, & hos modo ex Nobilibus, modo ex Popularibus.

Ab anno 1257, gubernata fuit à Consulbus; anno 1353. ultro se regendam submist fommi Visconti, Archiepiscopo Mediolaness. 1396. collum submist jugo Gallico, recta per Gubernatores, quos Carelus VI. Francia Res destinavit.

Anno 1409. Gallisvel occifis, vel ejettis, sese dedidit Marchioni Montisferrati, usque ad annum 1413.

Inde sibi proprios elegit Duces, usque annum 1458. quo se rursum subjecit Cardo VII. Galliarum Regi. Et Gallis rursum ejetis, ab anno 1466. paruit Francisco Statie, Mediolanensiam Duci.

Sub annum 1499. jam tertio Gallis subdita. regi voluit a Ludovico XII. Anno 1522 à milite Caroli V. Imperatoris occupata, pe nitus fuit expilata; & quanquam Franciscos I. Rex Galliz, eam iterum fibilanno 1527.16 stituit, earn tamen Andreas Doria, five ab Auvid, Nobilis Genuensis, & Classis Gallica tune fupremus Præfectus, facta à Rege defectione, patriam suam propriæ libertati iterum restituit, authorque suit, ut in genuinam Reibublica formam reducta, regeretur à Duce, quem Doge vocant, adjunctis octo Senatoribus, velut Confiliariis; ea tamen lege, ut Duces singulis bienniis innoventur, five ex primaria Nobilitate, hoc est antiquisimâ, five ex fecundarià affumendi. & antiquissimæ apud Gonuenses Familiæcenfeutur

sentur quatuor: de Grimaldi, Doria, sive de

Auria, Spinola, & Flisco.

Pertinet ad Gemenses etiam Insula Corsica, quam ejectis inde Saracenis pridem sibi vindicărunt; & quamquam Galli aliquanto tempore illam occupassent, rursum tamen sub suam potessatem redegerunt.

Cum ità res circa Genuensem Rempublicam fese habuerint, non video, ex quo sundamento asserat Carolus Sigonius in vità Rudolphi I. Cæsaris, Genuenses ab hoc Imperatore libertatem suampretio sibi comparasse; maximè cum Respublica hæc ab ipsis Rudolphi temporibus continuas subjerit vicissitudines, nec ipse Rudolphus arma unquam in Italiam intulerit; accedit, quòd Successorem suum Hemicum VII. Iaxemburgicum, tanquam Dominum agnoverint, eumque, quo decuit honore, exceperint.

Gesscrunt aliàs Genuenses bella gravissima cum Venetis, propter dominium in mare Adriaticum, ab anno 1250. usque ad annum 1381. quibus etiam potentià semper prævaluerunt, donec tandem eo bello fracti, pal-

mam Venetis cedere cogerentur.

Anno 1746. mense Septembri coacta est Genua, se dedere Austriacis, quòd cum Gallo & Hispano conspiraverit contra Austriacos; difficulter in libertatem pristinam restituenda, nisi Imperiales Victores ipsà in Urbe iterum devicti suissent: qua, & quorum culpå, non licet satis tuto definire.

# RESPUBLICA LUCENSIS:

Sæculo XIV. à Ludovico Bavaro vendita est Luca, cum parvo suo territorio, Gerarda Spinola, Nobili Genuensi; postea illam obtinuit Martinus de Scala, eamque vendidit Florentinis, qui eam novem duntaxat mensibus tenuerunt. Denique sub Carolo IV. impetrarunt libertatem, qua hodiedum utuntur.

#### SARDINIA.

Annis ante Christum 400. subcrat potestati Carthaginen/nan; in bello Punico accessit Romanis, qui tenuerunt ferè per annos mille. Sæculo IX. occupârunt illam Sarace-Seculo XII. Innocentius II. Papa eam donat Pisanis, & Genuersibus ea conditione ut eam fibi vindicent à Saracenis; quod fecerunt; sed iterum pulsi à Saracenis. Denique Fridericus II. Imperator, ejectis Barbaris, eam tradidit Entio, filio suo naturali, cum titulo Regis: quo capto, & in captivitate mortuo, sub annum 1257, iterum rediit ad dominium Pisanorum, & cum hi Sedem Pontificiam offendissent, Papa Bonifacius VIII. eam dedit anno 1298. in feulum Jacobo II. Aragonia Regi. & Hispani servarunt usque ad annum 1700. quo obiit Carolus II. Rex ultimus Hispania, exstirpe Caroli V. quondam Imperatoris. Otto

Orto exinde bello Hispanico, contendunt primo succedere Galli, titulo Ducis Andegavensis, eámque occupant. His anno 1708. victis & esectis, Angli eam vindicârunt Cavolo III. Regi Hispaniarum, postea Imperatori, qui Pro-Regem ibi constituit. Anno 1717. iterum eam invasit Philippus V. RexHispaniæ; sed eandem rursum eripuit Carolus VI. Imperator, & dedit anno 1720. Duci Sabaudiæ, cum titulo Regis, tanquam æquivalens pro Sicilia, quam Hispania anno 1719. tentârunt, & rursum anno 1734. occupârunt pro Carolo, Hispaniæ Infante, cui etiam per acta Pacis anno 1738. una cum regno Neapolitano suit consirmata.

## SABAUDIA.

A temporibus Julii Cesaris subjecta suit Romanis, quibus usque ad Sæculum V. paruit; tunc occupata à Burgundionibus, surrexit in Regnan, quod Sæculo VI. victis Burz

gundis, transît ad Francos.

Sub finem Sæculi IX. à Guelphis, ibi dominantibus, novum fortita est nomen, Burgundia transjurana appellata: hoc Regnum, cum anno 1033. in Rudolpho III, exspirasset stirps Regum Guelphica Gentis, rediit ad Imperium, administratum à variis Comitibus. Henricus III. Imp. dedit Sahandiam Humberto I. Mauriennae Comiti, qui, prolatis sensim limitibus, terras istas asseruit sua familia, in qua mansit usque hodie.

Anno

Anno 1418. evecta est in Ducatum, chm Sigismandus Imperator in Concilio Constantiasi I. Ducem Sabaudia creasset Amedéum.

Carolus I. Dux Sabaudiæ sub annum 1488 primus assumpsit titulum Regis Cypri, quod Pater ipsius Ludovicus in Uxorem duxisset Charlottan, Joannis II. ultimi Regis Cypri silam unicam & hæredem, ipsa jus suum ad Sahaudos transferente.

Præter Charlottam, filiam legitimam unicam, erat Joanni II. Regi Cypri filius naturalis, Jacobus dictus, qui Cypri, Regnum per vim fibi arrogavit, adlecta in Uxorem Cabarna de Cornaro, famosa nobili Veneta, per quod matrimonium Jusula Cyprus transst ad Venetos, solum titulum sibi reservante Sabardo,

# DUCATUS MONTIS FERRATI.

Ducatus Montferratensis à temporibus Ottonis I habuit proprios Comites, valde commendatos in bellis sacris Palastina; postea tempore Rudolphi I. Imperatoris per connubium transsit ad familiam Imperatorum Gracorum, gentis Paleologa, qui illum possederunt usque ad annum 1745. ubi familia Paleologa exspiravit in Joanne Gregorio.

Quia autem, antequam defecissent Paleologi, Aimon Comes Sabaudiæ duxerat Jolantam Montferratchsem, eå conditione, ut exspirantibus Paleologis succederent in Ducatu Montferratensi Duces Sabaudiæ; hanc ob cau-

fam

Iam Carolus III. Dux Sabaudiæ contendebat pro Ducatu Montferratensi. Verum Carolus V. Imperator Carolo Sabaudo prætulit Fridericum Gonzagam, Mantuæ Ducem, qui ultimi Marchionis Montferratensis ex fratre Neptem

1531, duxerat in Uxorem.

Denique cum Ferdinandus Carolus, Dux Mantuæ ex Gonzagis postremus, ob Feloniam à Josepho Imperatore, esset proscriptus, quòd in bello Hispanico partes Gallorum sectatus, permiserit iisdem Gallis in terris suis beneficiariis Fortalitia exstruere, alterum Guastallæ in Ducatu Mantuano, alterum Casalis in Ducatu Montserratens; hanc ob causam mortuo sub annum 1708. Ferdinando Carolo, Mantuæ Duce, Ducatus Mantuæ occupatus, & servatus est ab Austriacis; alter autem Ducatus Montserratensis in Feudum collatus est Sabaudiæ Duci, titulo Jolantæ Montserratensis, quo titulo hodiedum tenent, majoribus limitibus ex Ducatu Mediolanensi novissimè aucti.

## DUCATUS MEDIOLANENSIS.

Si quæ alia Urbs Italiæ cordi fuit Germanis Imperatoribus, Mediolanum eorum studia maxime provocabat, ut Urbem istam, velut pupillam, tuerentur, non tam, quod caput esset Lombardiæ, quam, quod Germania vicinior, eo loco sita esset, unde res maximægeri, & facilius confici possent; sed vix erat etiam urbs alia, quæ imperium exosa,

Tom, VIII.P. Conradi Hertenberger Sec. FEfu.

in omnimodam libertatem fe vindicare, tantis studiis, jam ex antiquo connitebatur, ut jam ab Ottomis Magni temporibus necesse sue rit, ejusmodi Comites ipsi præsicere, qui res Imperii quam sidelissime administrarent.

In prima Italia defectione illa prima fuit. nuz maluit parere Tyramis, quam assuctis ab antiquo Imperatoribus. Sub Franconicis Imperatoribus cornua altiùs erigebat, tum Selico, tum ejus Successoribus Henricis auam maxime adversata. Ne Sueviæ Principibus tanta negotia facesseret, bellicosissimus Imperator, Barbarossa illam funditùs evertendam duxit, sed hydram invenit, cui capite amputato, plura succreverunt, quæ jam hinc iam inde verterentur; vix enim è suis ruderibus restituta prodist, scissa sub Friderico II. per factiones Italia, nunc ad Guelphos, nunc ad Gibellinos inclinavit, in eo folum constans, ut neutri parti aliter subesset, quam quares suas supra cæteros omnes proveheret.

Qui fæculo XIII. & XIV. turbulentis istis temporibus, ex Nobilibus in Urbe auctoritate & potentia prævalebant, erant hinc Turiani, inde his adversi Vice-Comites, quos vulgus Visconti nominavit, plùs ambo in mutuam perniciem, quam in bonum Reipubli-

eæ intenti.

Horum Principum gesta, ut clarius ob oculos ponam, utriusque Familiæ Genealogiam ex ordine deduco,

# GENÉALOGIA TURRIANORUM.

Primam Turriana gentis originem deteger e, est oleum & operam perdere; adeò confusa & pugnantia sunt Scriptorum testimonia. Bernardinus Corius, in historia de Vice - Comitibus, genus illis adstruit ex Carolo Magno, quod manifeste falsum est.

Altiorem illis originem tradit author annalium Mediolanensium Tomo 16. Muratorii. dum à S. Ambrosio suæ Ecclesiæ Sæculo IV. præfectos afferit cap. 12. his verbis: B. Ame brofius fecit fex Capitaneos portarum; interalios in porta nova instituit Turrianos. & dedit in feudum totam Valsasnam & Comitatum: processu temporis multiplicati, totam Barlasmam occupaverunt, & præcipue terram. de Figino, usque Meolam.

Ex hinc natus est, quidam dictus; Comes Tacius, qui Leonem in vexillo portabres accidit, quòd duo juvenes de domo France rum, qui duo lilia aurea, in modum Cruss; pro Infigni habebant, intraverint Italiam ( quod videns Tacius, eis ambas filias dedit cum Comitatu Valsasma in dotem, de quibusi nati funt Turriani; atque inter alios Muntimus Gigas, in passagio Martyr effectus. George gius Merula lib. 5. de antiquitate Gallin Cis-Alpinæ ait, illos nomen & Infignia, hoc eft turrim & bina (ceptra liligera habuisse, nonquidem ab ipso S. Ambrosio, sed ab Ecclesia S. Ambrofi, cujus erant Advocati, ave Protectores; ità ut turris Ecclesia Ambresiane silis à Insigne pro scuto, à nomen indideri, ut Turioni appellarentur; duo verò sceptra liligera in modum crucis turrim sustinentia, indicant duplicem Investituram, quam accipiebant; alteram quidem pro desensione status Ecclesiastici ab Archiepiscopo Medidenensi, alteram ad tutanda bona temporalia, à territoria habebant ab Imperatore.

Certiora tradit Dinus Campanus Tomo IX. Muraterii in Chronico Florentino sub annum 1300 scripto, ubi ita habet pag. 525. Turriani erant Nobiles ex antiqua stirpe, & babent

pro Insigni turrim.

Quidquid sit de prima Turianorum origine, unde certa monumenta non habentur, standum est judicio Dini Campani, qui scribens de Tiarianis, Sæculo XII. & XIII. Mediolani storentibus, illos fuisse Nobiles ex antiqua stirpe, etsi de prima illorum origine, & justo Genealogiæ ordine liquido non constet. Nam à Sæculo XII. habemus eorum gesta undequaque probata, & genuinam Genealogiam ad nostra usque tempora deductam.

In hoc conveniunt probi Scriptores omnes, quòd à Martino Gigante, qui medio Sæculo XII. pro fide percemptus est, posteriores Tioriani omnes genus paternum ducant; maternum verò genus ex filia Tacii, Comitis

Vallis Saxina habeant.

Ità Laudovicus Cavitellius, Scriptor synchro-

nus in annalibus Cremonensibus ad annum 1239. Franciscus Sansovinus part, 2. de Origine illuftrium familiarum Italia. Leander Alberti in descriptione Italia, titulo: Lombardia Transpadana fol. 669. Petrus de Crescentio. Rippa-! montius in annalibus Mediolanensibus ubiante Sæculum XII. fæpius Turrianorum nomina occurrunt, etsi non constet, quo ordina geniti fint.

Habent Turriani ex avita gente paterna, pro Infigni turrim cum præfixis, in modum Crucis, duobus sceptris in lilia efflorentibus Ex materna gente habent Leonem erectum. qui olim Insigne erat Comitum Vallis Saxina. vel ut Itali, X in Ss permutando pronuntiant, Valsassina, corrupte Valsasna. Ineunte fæculo XIV, post excisos Mediolani Turrianos. illi Turrianæ stirpi, quæ à Taxis novum cognomen assumpsit, in scuto gentilitio insuper accessit Melis sive Taxus, unde fecundum latinam enunciationem appellantur à Taxis, secundum Italos à Tassis; quod hi literam X pronuntient velut duplex Ss.v. g. Massimilianus, 1000 Maximilianus.

#### GRADUS I

Martinus I. à procera statura Gigas, cognominatus, genitus est Patre Turriano, Matre filia & hærede Tatii, Comitis Vallis Saxinæ in agro Comensi: obiit Martyr 1147. in Palestina, ubi sub Comrado III. Imp. contra Sa-Ff 2

The capeus ab iis, infi 🏝 🚌 🗀 at. gade füb oblatis magi 3 Mahametin

The same of the sa

**x**:

The state of the s ing the - Brown Country extra Urben and term retailer ers., fepultus. U The Diament of the habet lapisfe Low France L. Prætor, fa

Town or The Main Park in

firms in Principatu populi \$ ..... If were Jonge Abbatia Clareman en annam en mortum : The Marine & Frager . & Domina Mater eo-- 1 227.

## GREDUS IL

Francis I de nomanno 1239. Princepspopuli Mex... ser le clestus contra Leonem de Peand Archien foodum, dominium Urbis primus tenuit adversus Fridericion II. Imperatorem, à Fidelium communione amotum. Ob it 6. Januarii 1241. in Clarevallensi Abbatia juxta patren sepultus. Uxor, Agatha, filia Toe li îi de Flisco, Comitis Genua & Lavama. Paym ex communi populi suffragio in Principatu Urbis succedit frater Martinus II. cognomento Magnus, Romanus senator, qui

qui urbem fortiter defendit contra Fridericum exauctoratum Imperatorem, & Nobiles Mediolanenses Cæsari addictos; auctus insuper supremo dominio in urbes Comum, Laudam, Bergomum, Novariam & Brixiam. Uxorem habuit fororem Pauli Sorexini, Principis Nobilium Gibellinorum; quos omnes cum Leone Archiepiscopo ex urbe ejecit, quòd Ezelinum tyrannum, Friderici Imp, ex filia fpuria generum, contra populum Mediolanensem concitaverint, ut exercitum urbi admoveret. In ea Ezelini machinatione, Martinus Turrianus cum militia urbe egressus, tyrannum in fugam compulit, sub quâ in transitu Abdua fl. sagitta vulneratus, ex vulnere paulo post obsit

Inter ista moritur Leo, exul Archiepiscopus, nuper à Martino cum Nobilibus urbe ejectus. Urbanus IV. Papa in defuncti Leonis locum sufficit Ottonem Vice - Comitem, partium Gibellinarum fautorem, neglecto Raymundo Turriano, Martino ex fratre nepote, Comensum tunc Episcopo, à parte alià Cleri electo; qua re offensus Martinus, terras Ottonis Vice Comitis circa Aronan infestat, ipsimque armis persequitur, & sede sua Archiepiscopali exclusum, Roman sugere

compellit.

Hanc ob causam subjicitur Mediolanum interdicto; imoritur interea Martinus Turrianus, 18. Januarii 1263. in Clara valle juxta fratrem Ff 4 Paga-

Paganum sepultus, nulla post se relicta pro-

le; quare

Succedit ipsi in Principatu Urbium Medislani, Comi, Lauda, Bresciæ, Novariæ & Vascellarum frater natu minor Philippus, cognomento Magnus e 1265. apoplexiå extinctus, atque in Clara valle, juxta Mediolanum sepultus. Annales Mediol. Tom. IX. Muratorii cap. 12. 13, 31. 33. 35. & ibidem Chronicon Placentinum pag. 599.

# **EPITAPHIUM**

Pagani I. refert Jongolinus loc. cit. his verbis:

Magnifici populi Dux, Tutor & Ambrofuna Robur justitiæ, Procerum jubar, atque Sopbia, Matris & Ecclesiæ Defensor maximus alma, Et Flos totius Regionis amabilis bujus, Cujus in occasu pallet decor Italus omnis: Heu! de la Torre nostrum solamen obivit; Paganus satebris urna brevis utitur istis.

MCCXLI. Die VI. Januarii.

Reliquit Paganus I. filios sex:

1. Hermannum. 2. Napum, Philippi Patrui in Principatu Mediolanensi Successorem. 3. Franciscum I. à fratre Napo, Brixia, & Seprin Præfectum, de quo plura infra. 4. Cavernam. 5. Paganum II. sive Paganum, Vercellensibus à Napo in Rectorem datum, quem Valvasores & Catanéi, Nobiles Mediolanenses, aliàs à Martino Turriano ex urbe ejecti, per insidias captum, multis gladiorum ictibus

confecerunt, capite in ludibrium perticæ imposito. Annal. Mediol. cap. 38. 6. Raymundum, ab anno 1253. Comensem Episcopum; anno 1261. contra Ottonem Vice-Comitem electum Archi-Præsulem Mediolan. sed ab Urbano IV. Papa exclusum; denique à Gregorio X. 1272. 13. Feb. creatum Patriarcham Aquilejensem, quam Sedem tenuit usque ad 1298, quo Utinæ vivis excessit, in sacello divi Ambrosii Aquilejæ sepultus.

Ugellus, Tom. V. Italiæ sacræ, tale ipsi elogium tribuit ex Candido, de Utinensi Civitate

per Raymundum aucta & nobilitata.

Raymundus Turrianus, inquit, Patriarcha LXVI, patria Mediolanensis, Pagani filius, clarâ Majorum nobilitate, propria virtute illustris, ex Comensi Episcopo à Gregorio X. institutus Patriarcha Aquilejæ 1227. 13. Feb. pallium recepit, tum ob famam nobilitatis, tum ob spectatam prudentiam; ab Aquilejensibus summo honore & gratula. tione exceptus, quinquaginta auratis militibus comitatus, præcedentibus sexcentis Viris equestribus, desultorios equos singulis, & centum Cataphractis alios habentibus. Sequebantur ante Principem sexaginta Mediolanenses Patricii, adolescentes formâ & vestium ornatu, equisque pulcherrimis vi-Voces variæ cum gaudio refonant. fendi. Vicit exspectationem felix rerum successus: Statim enim ubertatem, conquisito com-Ffs meatu

meatu induxit; fœdus cum Norici Comitibus percussit; Venetis, Istriæ aliquot oppida tenentibus, bellum indixit, quod per duodecim annos gessit. Cum Veneti ei missi secundà classe, abstraxissent Justinipolium, sive Capo d'Istria, ipse Raymundus adist Rudolphum Limperatorem, de bello consulturus; à quo adjutus multas Venetis clades intulit, recei

ptis multis oppidis.

Tergestum etiam obsidione liberavit. Fe runt illi tunc subsuise in castris millia 36. Postea, cum scissa esset Italia seditionibus, plures Familiæ nobiles profugæ, ei, ceu communi omnium Patri adhærent. Illesingulas non secus, ac silios ad amplisicandam Urbem Utinatem: hortatus. Comites ergo spse excepit extorres suos Mediolanenses Parentianos, Raudenses, Cassinates, Brugnos, Lissonos, Bern ridigeos; nec minus è Roma Capitasferreos & Capetanos; è Florentia, à qua omnes ferè Nobiles pussi erant, Bardos, Ptolomeos, Nerios, Pontianos, Rabatos, Soldanerios, Castaldos, Marchisnos, Strozios & C.

E Cremona Gubertinos, & Giroldos; & Versiona Montricolos & Bredos; & Tridento Candidos; & Mantua Passerinos & Finetros; & Senis Pictomineos & Tingos belli montis, qui omnes non multo temporis intervallo advenerunt.

Ex quibus adeò populus *Utinensis* nobilitate, divitiis & multitudine coaluit, ut primus Civitatis mœnium ambitus non fuerit fat sat capax; quare Suburbia muro altero stadiorum quadraginta, cingenda statuit; portis duodecim cum speciosissimis turribus erectis.

Sed fortuna, felicitatis noverca, quæ amara humanis inserit negotiis, magna damna superinduxit; quando Vice Comites Mediolani dominium, pulsis Turrianis 1277. Occupârunt; quos cum Raymundus restituere vellet, cum magno ex suis collecto exercitu, in agrum Mediolanensem prosectus, apud Gorgontiolam & Vasrum æquo Marte certavit; donec superveniente novo militum auxilio Raymundus superatus est, desideratis mille quingentis suorum.

Utinam reversus, cum omnem sere populum in lacrymas effusum vidit, in solatium superstitum ex pugna, Utinati Reipublicæ confestim omnia vectigalia Civitatis, ut essent pacis ornamenta, & belli subsidia,

concessit.

Tulmesimum oppidum, in Montanis Carinthia, menibus ornavit; duo Monasteria condidit. Cùm per 25 annos Forum Julian rexisset, è vivis discessit 1298. Utina in Castro omnium aquo mærore, Aquileja sepultus in divi Ambrosii sacello, quod ipse construxerat.

Tam illustri luxit sanctitatis exemplo, ut multi Viri nobiles SS. Francisci & Dominici instituta, quæ ipse impense coluit, amplecterentur. Ferream crucem in faucibus montium, unde Germania merces in Italian evenuntur, solenni ritu erexit; animo condendi civitatem, Mediolanum Raymundi nuncupandam; quod morte præventus persicere non potuit. Princeps inclytus, religiosus, in sententiis gravis, in tota vita sua ita se præbuit, ut cum veteribus Ecclesia Præsulibus meritò sit comparandus, ac Pater Patriæ dicendus.

Operæ pretium duco, antequam recesordine procedam, cæterorum etiam Pagani L filiorum stirpes referre.

# STIRPS HERMANNI, Filii primogeniti Pagani I.

I.

Hermannus de Turri, Vallis Saxina Comes, obiit 1265.

Uxor, Lucia, Comitissa de Corrigio.

Liberi: Godefridus, Lombardus I, Herechus, Potestas, seu Gubernator primum Placentia, deinde anno 1268. etiam Bononia. Obiit 1296.

2.

Godefridus, supremus Patavii Gubernator 1274. genuit Andreotum, anno 1277. in satali Turrianis prælio apud Decium multis vulneribus peremptum. Iciolinum, vel Ezelinum, hoc est, Henricum cog. Passerinum, qui tam antè, quàm post sata familiæ Principatum temuit in Urbe Regio. Nec destitit ab anno

1312. usque ad 1327. continuis bellis Vice-Comites lacessere, etsi prælio semper inserior. de quo multa Villamıs lib. 9. hist. Florentinæ, juxta Albertum Mussat. lib. 15. de gestis Henrici VII. erat Ezelinus etiam Roberti, Siciliæ Regis per Lombardiam Vicarius.

Lombardus I. alter Hermanni filius in pugna ad Decium 1277. captus, & in Baradelli castro prope Comum detentus, obiit 1280. in custodia, sepultus Novi Comi, ad S. Nicolaum, una cum patruo suo Caverna, ut refert Cavi-

tell. in annal.

Uxor, Catharina de Pirovano. Liberi: Lombardus II. & Raymundus II. Ex his Lombardus II. 1328. 16. Januarii Vercellensium Episcopus creatus, decessit Bugella 9. Aprilis 1343; sepultus in Ecclesia S. Stephani, cum hoc Epitaphio, ùt refert Ughellus T. 4. Italia sacra, de Episcopis Vercellensibus:

Mille trecentis, quadraginta cum tribus annis, à sæclo vitæ migravit Episcopus iste, Aprilis die nono, sicut carmine pono. Ter nono mensis post boc, Februsque sequents Hac positus petra, signant præsentia metra. Qui viguit clara sama, nunc aret in ara, Flos Lombardorum, clarorum slos dominorum, Stirpéque magnali de Turri Mediolani; Quem genus & mores, virtutes, sensus, bonores Ordine ditari secerunt Pontisicali. Urbis erat Præsul Vercellarum, extitit exul, A quibus obsessiva multum suit, at non oppressus, Illie

cis Austria, aliorumque in se æmulatione potentiæ concitatorum Principum.

## STIRPS CAVERNAE.

Qui fuit alter Pagani I. filius, brevior est: genuit ille Paganan III. ex Episcopo Patavino, Patriarcham Aquilejensem ab anno 1319. ad annum 1332; quo in Arce Utinensi vità decessit; Zonfredum, annis quinque Pamensium Principem, & Joannem, qui anno 1323. contra Galeatium Vice-comitem pugnans occubuit.

Erat l'aganus, Cavernæ filius, Patriarcha Aquilejensis, ordine LXX, ad eum honorem è Sede Patavina anno 1319. evectus; ne quid ex morte Cassoni, propinqui sui, viderentur amissse Guelphi. Patavinan Sedem tenuerat ante ab anno 1302. Ughellus T. 5.

Italia sacra talia de Pagano refert:

Provinciam dissidio scissam invenit, quam cum sua prudentia pacasset, rebus Patriarchatu optime consuluit. Inde Roman profectus, & reversus Suppetias, honesta equitum copia, quam ex Insubria duxit, ac iterum cum 300. Cataphractis, numerossque peditum cohortibus, illuc justu Papæ evocatus, Turrianis attulit, in quorum exercitu, annumeratis Reberti Regis, partisque Guelphica auxiliis, 40. millia peditum, & decem millia equitum censebantur, quibus Gremonam obtinuit.

In forum Julii reversus, Germanorum phalanges, patriam infestantes, repressit; belli aliquot motiva in Venetos habuit, que tamen composita evanuerunt. Novos Successores in Feudis Nobilibus constituit, deturbatis Ecclesia infidelibus. Obsit in Utinensi arce, Aquilejia sepultus in Patriarchio juxta Raymundum.

De hoc Pagano Præsule ità canit apud Ubellum Poëta in Turrigenæ gentis laudibus, ex

occasione pacis Ferrariensis:

Tu quoque Turrigens Præsul de stirpe Pagane. Quem nota virtute probum sibi gens Paduana Pastorem meruit, cujus probitate coruscat Pracipul praclara Domus, concede favorem Carminibus Pater alme tuis, Vatemque fereno Aspiciens vultu devotum, suscipe pacem; Daque tuæ bonitatis opem, qua tutior altum Aggrediar opus plena cum laude Deorum; Nam tua prægrandem probitas assumit bonorens. Majori provecta gradu, solioque sedebis Altior, & sceptrum Sedes Aquilejia reddet Quod Patrum virtute potes meruisse, tudque, Non juvenem matura licet discretio mentis Te probat esse senem, tunc te diademate sacro Insignem, vel Cardineo fortasse Galero, Alme Pagane canam, celebri quoque carmine lætus Prosequor & claras referens in Sacula laudes. Æternum tribuam tibi per mea carmina nomen. Alta triumphalis Turris repareta decore, Hatibus ejettis, ulla sine cade potentes. Sedi-Tom. VIII, P. Conradi Hertenberger Soc. JEfu.

रे क्षेत्र न भक्ता हेन्सी tuta Tyranno ेक्स ब्राह्म , र क्षाकेड दूसाराजिक ftirpis Alum १९३५

Tem fortuna malorum

pura insiem largita Penates.

la largita proles,

pura proles,

presse para partice culum

pura proles,

presse partice culum

pura proces,

presse apulfa per annos,

presse aframpferit olim

largita partice aframpferit olim

largita partice aframpferit olim

largita partice invocalere fines

largita partices invocalere fines

Para de ringulis suppeditabit Muratorius Im III in viris Pariarcharum Aquilejar

Exercitive Commanius, Pater Pagani, alisi minima baltheo honoratus ab Eduardo, Anguram Rege, cum in Palastinam profectus,
because apud Napan, Urbis Principem,
divertifiet, captus anno 1277. apud Decium
m pratio, in Catro Baradello apud Comum
expiravit anno 1280. Comi sepultus. Uxor illi erat Ursina de Mandello. Cavitell, in anminima Commangues.

L't ex tanto diverticulo lineam rectam

prolèquar, fit

#### GRADUS IV.

Gaileina, cognomento Napus, five Napo-

anno 1265. Philippo patruo, omnium votis electus, antequam Philippus apud Claram Vallem terræ mandatus esset; gessit simul præter Dominium Urbis, & tractis Mediolanensis, Principatum Versellarum, Brixia, Comi, Bergomi, Nevaria, Laudæ & Seprii, quæ dominia inter fratres partitus, Francisco commisti Brixiam, vel Bresciam Vercellas Paganino, à Cataneis & Valvasoribas per insidias occiso, mortem vindicantibus Turrianis, qui contra consissium Napi quinquaginta Nobiles Mediolanenses, quos captivos tenuerant, intersecerunt. Annales Mediol. T. 16. Murat. capite 38.

Eodem anno 1265. com Carolus Andegavensis à Pontifice invitatus ad Regnum Sicilia contra Manfredum capessendum, cum classe in Italiam venisset, Napus novum Regem honorisice Mediclami excepit, & inito mutuo sedere, aditum tutum in Apuliam

patefecit. Annales Mediol. cap. 36.

Anno 1268. simili honore excipitur à Turrianis Margarita Burgunda, Odonis Nivernensis Comitis filia, futura Uxor secunda Caroli,
Sicilia Regis. Hanc cum Patre, ex Gallia
Gemua adventantem, Lombardus I. Turrianus cum magno splendore Mediolanum deduxit, ubi 10. Octobris recepta in ædibus
Francisci Turriani triduo substitit: ad augendam hujus ingressis solennitatem, & in pubica lætitiæ signum Cives onnes, Nobiles
Ge 2

& Patritii, quotquot in Urbe erant, ades in plateis publicis convivabant ati ab eodem Francisco equites, atqueos torques aurei cum superbis vestil tributi. Id quod eum in finem secciscus, ut Regia sponsa talia Carolo R prædicans, firmiorem redderet ejus: am cum Turrianis. Rippamontius part. Ecclesiastica Mediolamensis. Bernardinus (Annal. Mediol. Raynaldus in Annal. admum.

Anno 1270, cum post expugnata thaginem mortuus esset S. Ludovicus Galliarum, Philippus ejus filius, qui crum hoc bellum Patrem comitatus Rex à suis per castra proclamatus. invalescente in Gallias redsit, atque labriam devectus, cum Patruo suo. Andegavensi, utriusque Siciliæ Rege. as paterni corporis ità partitus ef , u lo Regi cederet carnes, sibi ossa omn gra fervaret, in Galliam transportand; his facris exuviis iter profecutus, v Cremonam; adfunt continuò Legati, po & Francisco, Urbis Principibus mis illum Mediolanum invitarent. Philippus anno 1271. 8. Aprilis cum paternorum offium thefauro, & long ri Populique ordine in Urbem deduct ædibus Raymundi Turriani, tune Na mensis Episcopi, paulò post Patriard quilejensis, triduò divertit, ed, quo alias Margaretha, Siciliæ Regina, honore exceptus. Rippamóntius part. 2. Hist. Eccles. Mediol.

Anno 1172. diem extremum clausit Henricus III. Rex Augliæ, quo tempore Eduardus I. Regni hæres, cum Eleonord conjuge
occupabatur in bello sacro in Palassina. Is
Regnum in Anglia auspicaturus, relicta Palæstina in Italiam venit, jam assueto Regum
hospitio, regio more, exceptus à Turrianis
Mediolami cum Eleonord Conjuge, Ferdinandi III. Regis Castellæ filiä; quo tempore Rex
novus Eduardus militari baltheo honoravit
Eduardum Turrianum, Comradi Muscæ silium.
Raynaldus in Annal. Rippamontius in Fist. Eccl.
Mediol. ad bunc annum.

Anno 1271. 1. Sept. post obitum Glementis IV. Romæ Pontisex eligitur S. Gregorius X. patria Placentinus, ex prosapia Vice-Comitum, Turriani nominis hostium, orium dus, antehac dictus Theobaldus Vice-Comes.

Erat ille tunc in Palastina, cum nuntium de sua electione accepisset; sequenti anno 1272. cum supra nominato Eduardo, Anglia Rege, in Italiam reversus, nihil magis cordi habuit, quam ut Guelphos & Gibellinas inter se conciliaret.

Indicto subinde apud Lugdumm Galliarum Generali Concilio, facro Cetui ipse præsens adesse voluit. Ad hoc ergo Concilium kurus Gregorius, Placentiam in patriam sum

pervenerat; eo animo, ut Guelpher bellinos, quorum præcipua capita era Turriani, inde Vice-Comites, inter ciliaret, eamque litem componere Turriani Ottonem Vice-Comitem jam anno 1262. ab Urbano IV. Papa Ma sis Ecclesia Archiepiscopum destinati annos omnino duodecim, ab Urbe a Sede sua prohibuerant, conati Ra Turrianam, Novi-Comi Episcopum dere, quod Otto partes Nobilium & suan tenaciba sectaretur.

Papa Gregorius jam à tertio Octo octavum ejusdem menus Placentia tens, Mediolanum invitatur à Tuvenit ille, & in ædes Raymundi Turric copi splendidè receptus, nullum aliuter Turrianos ad colloquium admisit cabat tunc Sedes Patriarchalis Aquil pa ad litem facilius componendam, tatem hanc Raymundo Turriano confeum pallio anno 1273. Mense Octo hochonore inescatus facilius cederel biendà sede Metropolitanà Mediolanu

Decimo Octobris Lugdunum abiit cto interim Placentia Ottone Vice- Mediolomensum Archiepiscopo, du xule, donec Lugduno ex Concilio rev tur; quòd nullà arte evincere tunc rit, ut Turriani Ottonem in Urbem rent.

Otto iple, insidias Turrianorum veritus, maluit Lugdunum ad Concilium se conserre,

quam Placentie subsistere.

Anno 1275, ineunte Octobri Gregorius ex Concilio redux, Laufanam progressus, occurrentem sibi habet cum Conjuge & Liberis Rudolpham Imperatorem recens electum, habitoque de summis rebus colloquio, Papa in Lombardiam reversus, iterum Mediolanam venit die 3. Novembris, eodem, quo nuper honore exceptus à Turrianis, apud quos multo tempore hospitabatur.

Interea temporis cum benigne haberet Turrianos, præter omnium exfpectationem mandavit, ut propinquus suus, Otto Vice-Comes, dudum destinatus Urbis Archiepiscopus, Bugellæ in exilio se contineret. Est autem Bugella oppidum Vercellensis agri;

hodie Biella appellatum.

Mense Decembri Gregorius Mediolano abiens, in Hetruriam prosectus, apud Arremium die decimo Januarii 1276, re, quam maxime volebat, infecta obiit. Annales Mediolanenses. Tomo XVI. Muratorii cap. 45.

Interea novus honor accessit Napo Turriano, Mediolanensis Reipublicæ Principi,
cum adeò sibi conciliàrit Rudolpham Imperatorem, ut mereretur, non tantum institui
Generalis Imperii per Lembardiam Vicaso
us, sed copias etiam multas ab eodem impetraret contra suos Adversarios, quas Du-

ce Comite Lignio milit. Annales mode state

cap. 46.

Neque diuturne erant bellorum ferie interpartes adversas. Vix enim diem suum obièrat Gregorius Papa, Turriani ab Ottome Vice-Comite, exule Archiepiscopo, ejusdeque sæderatis, Aronam & Angleriam insertantibus, provocati, cruento inter se pralio conflixerunt, parta à Tirrianis victoria; Tieobaldus Vice-Comes à Napa captus, una cum viginti quatuor Nobilibus capite plexus est.

Erat Theobaldus Ottonis Archiepiscier Fratre nepos, idémque Pater Matthei Mani, qui sequenti anno, variante fortuna, Midiolani, pulsis Turrianis, Imperium capellivit.

Nobiles, qui pro Ottone Archiepiscopo stabant, ex prælio Vercellas profugi, cum promissa ope, ad novum certamen ineudum, Ottonem provocant, & collectis medequaque auxilis, Turrianos nil tale opinantes, robore etiam tunc multo inferiores die 21. Januarii, anno 1277. aggrediuntur apud Decium sive Decimum, vicinum Mediolano oppidum, ità dictum, quòd decimo ab Urbe lapide distet: hodie Desio appellatur.

Eo in conflictu Napus, Mediolami Princeps perpetuus Defensor, captus in potestiem Ottomis venit; nam equo excussus, tam diu in luto jacuit, nemine suorum opitulan-

te, quoad Otto Archiepiscopus accurrens, illum erexerit, atque è manibus multorum, qui capiti ejus imminebant, eripuerit.

Poterat tunc Otto vindicare mortem Nepotis sui Theobaldi à Napo, priori anno apud Seprium occisi, quam adeò acerbè tulerat, ut diceret, malle se Archiepiscopatûs Urbis, quam Nepotis sui strenui jacturam fustinuisse. Quin ab aliis etiam Primoribus incitatus, ut fanguinem fanguine vindicaret, dignum Episcopo responsum dedit : Archipresidis partes ese, acceptas iniurias non armis vindicare, sed in Domino condonare. Sigonius Libro XX. Historiæ de Regno Italiæ. nardus de Vicomercato, Auctor synchronics, in Carmine de gestis Ottonis Vice-Conitis Archiepiscopì Libro 2. Num. VII. apud Muratorium Tomo IX. Chronicon Francisci Pipini lib. 3. c. 27. Tomo IX. Murat.

Franciscus Turrianus, Napi frater, in primo certamine multis gladiorum ictibus occubuit, capite resecto, & per castra post victoriam in triumphum circumportato: occubuit eodem prælio Andreotus Turrianus, Caverna, Lombardus, Musca, Herrecus & Guido; omnes pariter Turriani una cum Napo in arce Baradello juxta Comum arctæ custodiæ mancipati. Cassonus, Napi silius, ex prælio superstes Parmam, alii Turriani cum pretiosis Mediolano Cremenam, alii ad Raymundan Patriarcham Aquilejam profugerunt.

Hujus diel, quo ipso S. Agnetis sello parta est hæc victoria, tam solemnem Vice-Comites coluerunt memoriam, ut teste him ratorio in notis ad Poëma Stephanardi de Victorio, à tot Sæculis etiamnum supersint vestigia.

Otto perannos quindecim à Sede sua exul, Urbe occupată non cessavit victoriam profequi; suppressis, ubiubi poterat, Turriani; corúmque sederatis: quâ re cognită, Cassenus Parma, & Raymundus Turrianus Patriarcha cum firmissima uterque militum manu auxilio advolárunt.

Anno 1278. Cassonus rebus felicissime gestis Melegnamum, Laudrianum, Trilivium & Cavaragium cepit. Inde Crema incensa, Pepiensium agrum invasit; tum subacta Insula Filicheria, ad ipsa Mediolani suburbia appropinquans, hastam in valvas ædis S. Enstrebii torsit, ex quo maximus in Urbe tumultus est concitatus.

Inde Brugnanum ultra Bergemum oblidione circumdedit; Cassianum item & Vaprium occupavit mense Augusta. Quibus detrimentis Otto Episcopus nova consilia capere compulsus, Wilhelmum Montis Forrati Marchionem, Belliducem, stipendio in quinquennium constituto, conduxit, atque ei summam totius belli pacisque commist, que res Turrianes à progresse valde coërcuit.

Anno 1279, inter Ottonem Vice-Comitem & Raymundum Patriarcham, de pace conventum est, ut injuriæ sponte abolerentur, captivi utrinque restituerentur, damna sarcirentur. & castra occupata communi amicorum sidei ac custodiæ traderentur. Inita est hæc pax Melegnani sive Miliniani, ubi præter Ottemem Vice-Comitem convenerant ex Turrianis Raymundus Patriarcha, Cassonus Napi silius, Godefridus & Salvinus Martini II. silius.

Contrà Wilhelmus Marchio arma spectans, castra rursus invasit, & Turrianis delendis unicè intentus, bellum in alterum annum prosequitur. Subinde in Hispaniam ad Alphonsum Regem, & Imperatorem, Socerum suum prosectus. spe totius Lombardia subigenda ipsi incertà, cohortes alsquot veteranorum impetravit, cum quibus ille redux, novo delectu habito. Laudan, mox etiam Novariam invasit, ac prælio cum Turrianis commisso, exercitum corum disjecit anno 1281.

Iterum posteà dimicans cum Cassono Turriano in festo S. Dionysis eum, fortissimi tunc
Ducis ossicio sungentem, peremit, ejusque
exercitum, in sugam conversum, prossigavit; caput Cassoni detruncatum hostes secum abstulerunt. Cæsi sunt tunc ex Turrianis quingenti, capti ossingenti. Hac clade
acceptà, Raymundus Patriarcha fortunæ periculum imposterum facere nolens, ab ar-

mis decessit, atque relicto Vice-Comitibu Mediolano, ad Ecclesiam suam se contulit, escunte anno 1281.

Wilbelmus Marchio tam prosperis successivations, it modò Turrianos, ità nunc Vice-Comites prodere, atque ipsum Mediolomum sibi vindicare conatus est. Obsit Nopus in carcere Arcis Baradelli 12. Decemb 1278. sepultus Comi, cum ex Margaretba, Comitissa de Balzo, genuisset Cassonam I. militem strenuum, & Conradum, cognomento Musam.

Ex his Cassonus I. a Patre Napo cohortipratorianæ Germanorum præfectus, post fata Patris, redintegrato exercitu, fortifime contra Vice - Comitesi dimicavit; sed præliotandem inferior occubuit 1281. relictis post se tribus filiis: Martino III. 1307. defuncto: Aquilino & Clardino. Porrò ex Martino III. natus est Tibertius, Brixiæ Episcopus, de quo ità Ughellus Tom. 4. Italia facra: Tiberius Tiorianus nobilis gentis Tiarriana Mediolanens. Martino Patre natus, ex majoris Ecclesia Mediolanensis Canonico fit Episcopus Derime 23. Octob. 1313. cui Ecclesiæ præfuit annis duodecim: inde translatus Brixiam, anno 1325.24. Junii, illam Ecclesiam rexit usque adannum 1334. quo obilt 29. Januarii.

Hic cum fentiret contra Joannem XXII. Pontificem, anathemate perculius, una cum Episcopo Aretino coronat Ludovicum Bauarum Imperatorum Mediolani corona ferrea in

Regem

Regem Lombardiæ ipso die Pentecostes scil.

ultimâ Maij. 1327.

Conradus Musca, Cassoni I. frater, anno 1277, in prælio ad Decimum captus, & anno 1283. ex carcere Baradelli à Comensibus una cum Guidone Patrueli in libertatem dimissus, post toleratum viginti quinque annorum exilium, pristinam Turrianam fortunam restituit, quando una cum prædicto Guidone anno 1302. 16. Junii, cæsis ac profligatis Vise-Comitibus, Mediolamim triumphator est ingressus; post victoriam nondiu inter vivos superstes, paulo post mortuus Medielani, & apud Franciscanos Conventuales sepultus unà cum Martino III. quòd Patrui sui Francisci Palatium vastissimum, post infelicem ad Decium pugnam, exactis Turrianis, datum esset Franciscanis Conventualibus, in Monasterium commutandum. Sigonius lib. 19. Leander Alberti. Villamus l. 8.c. 61. Raynaldus. Uxor Conradi Musca Allegrantia de Rhaude, vulgò Rho; ùt refert Petrus de Crescentiolib. 2. narrat. 10. c. 6. Liberi: Florimundus, cog. Mufchinus & Odoardus, five Eduardus, alias ab Eduardo Rege Anglia torque aurea decoratus. Et Cassonus II. ex Archi-Episcopo Mediolanensi Patriarcha Aquilejæ; de quo ità Ugbellus Tom. 4. Italia facra in serie Archi-epifc. Mediolanens:

Cassonus Turrianus, inquit, Conradi Muscas filius, ex Canonico Metrapolitano, & Decamp Ecclesia Factefia Apalements electus, & all memes I. Pontifia confirmatus, confectatus que a Novaria, Episcopo Archi-Pratul Maintenaste anno 1309, tanta imutià apopulio exceptus est, acsi Esse de divinitus datus esset, indecimum annum varia fortuna prætuit; ancipites & varias lites de jurisdictione cum Il ce-Comitibus & Giaine Turiano, suo propinquo agitavit; a quo cum fratribus indigna passus est, usque ad carcerem.

Marician VII. Imperatorem in Ambagiana Bafilica Regem Lombardia coronavit 5. Januarii 1311. à Mattheo Vioe-Cerrite eodem anno 1311. cum cæteris Turrianis Sede & Urbs pulsus, ad Robertum Regem Neapolitanum secedens, aliquamdiu honorisice degit.

Interim defuncto Aquilejæ Patriarcha Ottoà Papa Joanne XXII. ad Cathedram Patriarchalem promovetur 10. Januarii 1317. Clim effet Guelphica factionis Princeps, ac copias in //etruriam ipse duceret, ut ex voto Pontificis debellaret Gibellinos, Ludovico Bavaro Imperatori addictos, equo delapfus crus fregit prope Florentiam, atque in Urbem delatus, obiit mense octavosui Patriarchatus codem anno 1317. 12. Augusti Florentie fepultus, ad S. Crucem in templo Minoritariem cum monumento marmoreo; ubi ejus effigies in modum dormientis hodiedum spectatur cum scutis gentilitiis Turrianorum, proloquente inscriptione in Virum liberali scientia. cientia præditum, generis nobilitate prælarum, morum honestate decorum, disretionis & consilii maturitate conspicuum, alisque virtutibus clarum. Hæc Ughellus.

Muratorius Tomo IX. refert Concilium Provinciale à Cassono Bergomi habitum anno

1311.

Pergit Ugbellus: cæterum Cassonus excussus equo visus est suægentis, à Matthæo Vice-Comite eversæ, ruinam præsagsisse. Turriani posthæe Mediolano pulsi, Veronam, Venetias & in Forum Julii migrarunt; ubi hactenus dignitatibus, ac divitiis nobilitatem avorum, quam à Caroli Magni Imperatoris temporibus Mediolani disseminaverant, perbellè tuentur & colunt. Hæc Ferdinandus Ugbellus, Abbas Cister. ad Aquas Salvias Tom. 4. in Archiep. Mediol. & Tomo 5: in Patriarchis Aquilejæ. Meminére etiam abunde Cassonius, Joannes Villanus, Leander Alberti, Rippamontius in bist. Eccles. Mediol. part. 2.

Ejus elogium extat in aula Patriarchali Utina, quod ità refert Palladius de Olivis part.

I. lib. 7.

Cassonus Turrianus, quem ab Archiepiscopatu Mediolani ad Patriarchatum Aquilejensem foannes XXII. Pontifex Maximus extulit, Raymundi Patriarchæ, gentilis sui gloriana æquasset, nisi lapsu equi, dum Aquilejana contendit, occubuisset.

Ut cæteros Conradi Missica posteros tra seam; ex ejus quoquestirpe prodût Midde Tiurianus, Cardinalis, genitus ex Aloyfo, Co mite de Tiori & Taddæa Strafolda: de quo il

Ughellus Tomo V.

Michael Turrianus, sive à Turri, filius Contis Alovsii & Taddææ Strasoldæ, natus Uim ICII. ob res præclare gestas Paulan III. Papam in amorem traxit; ex Referendario A postolico creatus Episcopus Cenetensis in Mz. chia Tarvisina anno 1547. tùm & Apostolica Legatus ad Henricum II. Galliarum Regen, item etiam Legatus Julii III. reversis Pontificiæ domui præficitur, deinde Umbrie Gr bernator . à Pio V. missus in Galliam ad Car lum IX. Regem pro extirpanda hærefi.

Taurini anno 1567. 7. Idus Aug. Carine Emmanuelem. Sabaudie Ducis filium, elaco fonte suscepit. Interfuit Concilio Trientino, non fine laude prudentiæ & dofting. quam jam olim agendo apud Christians Principes abunde collegerat. Demum 1 Gregorio XIII. creatur Cardinalis; quo Pedtifice mortuo, ob fua in Ecclefiam merita ingentia Apostolica Sedi propius accessit inele-Etione. Post Sixti V. creationem brevidecel fit anno 1586. XI.Cal. Martii ætatis 75. ob fingularem pietatis laudem æterna memori dignus. Hac Ughellus.

wiscus Pagani I. minor natu filius Naiolani quondam Principis, & sub Rus I. per Lombardiam imperii Vicarii Gefrater. Occifus anno 1277. apud Dei prælio 21. Januarii à Richardo de Lancum antea summis honoribus fulfisset 292i.

ir Julia de Castelliono; ex ea nati sunt 'rinceps Mediolani, & Aymonus Episc. nsis, teste Joanne de Sitonis in Chronico & Agbello.

#### GRADUS V.

lo de Turri, Francisci filius, Pagani L. natus est 27. Septembris 1259. ipso osma & Damiano sacro, quo die mimorte extinctus est kalia Tyranelinus de Romano.

r ima Beatrix, filla Simonis nobiliffinitis Florentini de Battifolle, solennisuptiis copulata Mediolani mense Ma-) 1276, ùt babent Annales Mediolanenses , and Murttor, Tom. 16.

r 2da. Brumsfundis, filia Philippi Co-: Langusco & Lumello, Placentia & Ti-Reipublica Gubernatoris, juxta Berrisan & Paulum Jovium.

ri: Marzaretha nupta Simoni Comirrigio.

ischimus, idelt, Franciscus junior, duxit Alberti Schti, potentifilmi apud Pla-Comitis.

Ηh III.P. Conradi Hertenberger Soc. FEfu. Simon, five Simoninus contra Galeatium Vice-Comitem cum Passerino Turriano pugnans, submersus est in sl. Addua 1323. Uxor., silis Petri, Vice-Comitis.

Nardinus, duxit neptem Matthai Magni,

Vice - Comitis.

Amurathus, Uxor Catharina de Ceva, filia Rudolphi, Marchionis Ceva.

Guido II. sive Guidottus, Uxor, filia alteria

Comitis Langusco & Lumello.

Lamoraldus de Turri, postea Taxus cognominatus, transtulit familiam ad Bozzastes, in vallem Cornelii.

Thaddea, nupta illustri viro ex familiade

Spilimberg.

Slesca, nupta nobili Mediolanensi de Vicofore. Ità Sidonius de Scotia; Carvitellus in Avnal. Cremonensibus. Corius in bist. Mediol. Sa-

sovimus part. 1. Petrus de Crescentia.

Guido in fatali prælio ad Desum anno 1271. captus à Vice - Comitibus cum aliis quinque suæ gentis, conjectus est in carcerem arcis Baradelli, unde ære Raymundi, Patriarche Aquilejensis per Comenses liberatus, multo tempore conatus est avitum Mediolani Principatum vindicare, vindicavitque tandem seliciter cum patrueli. suo Conrado Musca anno 1302. die 16. Junii, ejectis deriud Vice-Comitibus.

Chm Victor Urbem ingrederetur cumCorado Musca patrueli, viæ publicæ omnesceronis crant instratæ, parietes ædium auro vestiti, egesta in publicum pretiosa omnia. quæ privato alias usui ad magnificentiam & ornatum deserviebant, erectæ portæ triumphales, cœlum ipsum vel purpurâ, vel tela linea erat obumbratum, inter mille applaudentis populi lætitias Pater patriæ salutatus. Primatum quidem Urbis tunc tenuit Gonradus Musca, ætate major; quo sub annum 1305 defuncto, plenum dominium devolutum est ad Guidonem, qui, ut Corius ait

in bist. Mediot. Ducis nomine imperavit.

Crevit Turrianæ Familiæ decus, quando post decessum Francisci de Fontana Archi-præfulis, Cassonus, vel potius Gastonus, Conradi Musca filius, 1307, ad Sedem Metropolitanam. est evectus; hic ut Princeps erat pacis amans, nihil antiquiùs habuit, quam partes adversas inter sese conciliare; quem in finem exules Vice-Comites in Urbem revocavit, authorque fuit, ut plures ex Turrianis cum Vice-Comitibus, aliisque ex prima urbis nobilitate mutuo conjugii fædere arctiùs affinitate inter se unirentur; quæ res adeo alie-; num reddidit Guidonem à Gastone, ut litesinter iplos exortà, declinarent mutuum oca cursum, vitarent colloquia, & alter alterum evertere conaretur, utroque ad res novas; aliunde fibi amicitias comparante.

Suspensis ad ista ci vibus . prodidit tana! lem Guido, quid alto animo coquat. Primo Octobris 1310. jubet pro suo in Urbem & Territorium imperio, Turrianos omnes in summa S. Ambrosii Basilica convenire, velut in ipso templo de præcipuis rebus samiliæ tractaturus. Fecit loci Sanctitas, & Consanguinitatis fiducia, ut frequentes alessent Turriani, neque sipse Gastomus Archiepiscopus abesse detrectaret.

Postquam omnes adsuere, cæteris Turimis intactis, Archiepiscopo Gastono, ejudemque fratribus Florimundo Muschino, Parno, & Eduardo, manus injiciuntur, appostoque ad fores milite intra palatium cocluduntur. Napinus, unus ex Gastonisturbus, tunc simul comprehendendus, illode aberat, volatu accipitrum in agro detenus, qui re audita, confessim Ticinum se recipit, ibidem arce munita, rei eventum expelus.

Ex præfatis fratribus Florimundus, Pagan, & Eduardus, Angleriam abducti, in arce custodiuntur. Reliqui Tioriani, cum viderent, rem non tangere nisi solum Gastanas Archipræsulem, sjusdémque fratres, libe

rè per Urbem agunt.

Alterà die, quæ fuit secunda Octobris, Guido iterum convocat suos gentiles, pramissoque longo sermone ait ad universos, se non probare, quòd post accepta à se tot beneficia hosti associentur, Gastornam Prasulem esse authorem, ut Vice-Comites iterum prævalentes in Urbem revocentur, acque

que ut hæc non ex vano dicta esse crede-

rent, multis probare conatur.

Primum inquit, Matthæi Vice Comitis neptis desponsata est Muschino fratri Gastoni: neptis altera Matthai tradita Napino pariter fratri. Paganus III. trater Giberti Comitis Corregiensis affinem duxit, quæ connubia Gastonus nonnili nostro malo procuravit.

Erant in hoc Conventu præter Turrianos, alii quam plures ex prima Urbis nobilitate, unanimi omnes voce Guidonem dehortantes. ne manus extendat in Gastoman, Christum Domini, imò potius cordi habeat communem Urbis salutem, amiceque cum proxi-

mo consanguineo conveniat.

Interim Galtonus arctius cingitur, - armatis jam ad vigintidies fores custodientibus; idem evenit ejus fratribus, Angleriæ detentis. Talia cum perperam aguntur Mediolani à Guidone, venit fulmen Apostolicum Avenione; Legatus Clementis V. diras affert contra Guidonem ejusdémque filios, à reliquo fidelium cœtu segregandos, etiam ex eo capite, quòd vi extorquere voluerit, ut Gaftemus cedat amplissimos fundos, suæ Ecclesiæ Metropolitane jam ex antiquo debitos, aliáque eidem Ecclessæ annexa jura & Privilegia.

Promulgatio anathematis fit per Episcopum Novo - Comensem die à captivitate Gastoni Archiepiscopi vigesimo. Patuit extem-

Hh 2

i.

plò, quanta vis messet anathemati Postisicis; abeunt continuò à Guidone probiquique, post hos etiam proximi agnati & confanguinei, denique & amici, alias intimi

Interim 310 Henricus VII. Casar interial serial Italiam, & jamà Festo S Michaelis in Aiterat apud Astam, Legatos ex Urbibus La bardia exspectaturus. Comparet etiam sastemus Archipræsulcum Napino fratre, Matha Vice Comite, qui sædus init eum sastem, ejusque fratribus, hac conditione, u henesicio Casaris ambo exules in Urberstituti, æquo jure viverent. Es paternishmi, civili actione partis, utraque sactio potintur.

Sub diem 27. Decembris Mediolanan vant Imperator cum magna Principum, alia Gádont fæderatorum . & militum multipane, obviám etiam progreditur Guido cua my na omnium ordinum pompa. & ab en defiliens. Cæfaris pedes exofcufatur, que Casar humaniter allevans, equum conferdere iubet. ore renidente dicens: Guin li contra stimulum calcitrare; atque ità medius ter Mattheum Vice-Comitem à dextris, Guis nem à sinistris urbem ingreditur. Signifer Gut donis, in labaro explicato, non aquilam, le turrim, fignum Turriana gentis præferebi auod videns Germanorum equitum quidan, Signifero vexillum de manu vi extorm in terram projicit, indignum ratus, qubi præsente Cæsare aliud insigne, quam Roma na Aquila præseratur.

Anno 1311. die sextà Januarii coronaturà Gastono Turriano Henricus cum Regina Uxore. Exigit Imperator pro coronatione centum florenorum millia auri à Communitate Mediolanensi; sensim excitantur Cives etiam à militibus Germanis, armantur clam contra Germanos Mediolanenses; quod advertens Leopoldus, Dux Austriæ Urbem obequitat, & palatio Guidonis proximus ex strepitu insolito advertit, multos equites latitare in domo Suidonis. Monetur de hoc Imperator, duplicantur custodiæ, convocatur Germanus: Miles, qui uno agmine irrumpens in ædes Guidonis cædes miscet, clam in equo Crenionam profugiente Guidone die 12. Feb. Hic finis Principatûs Turrianorum Mediolani & per Lombardian, qui falvis rebus mobilibus ex Jrbe relegati, majorem partem in forum Tuii immigrarunt, Guidone anno 1313. apud Cremonam defuncto. Totius rei seriem exicte tradunt Bernardinus Corius, Paulus 70nus & Albertus Mussatus, syncbronus in Histo. id Augusta Henrici VII. Imp. Rubrica X. & eq. apud Muratorium Tom. X. pag. 331. &c. Villanus l. 8. c. 61. Cavitellus in Annal. Cremon ad 12111 1313.

Atque hic ille Guido est, de que unanimi alculo testantur Historici, quod ab illo des-H h 4 cencendant illi Turiani, qui à Taxis cognome assumpserunt, quam stirpem solam, cates missis, prosequor.

# GRADUS VI. TURRIANORUM, IDEN QUE PRIMUS TASSIORUM.

Lamoraldus de Turri, Filius natu minimu Guidonis, post fata Patris Mediolano ceden coactus, exemplo fuorum Fratrum & silorum pobilium Proscriptorum pro securiute profugit Bergeman, & fixa fede in valkermelii, reliquum vitz ibi exegit. Vicina Muth na Taxi, cujus Dominium acquisiverat, ip si subministrabat occasionem, animum la randi : cum enim hic mons effet fæcundus & plenus Taxis, quorum venatione frequenter se exercuit, ad stirpem suam abaliis tum Fratrum, tum Propinguorum diftinquendam, à Taxis cognomen assumptit, duod ad Posteros transmisst. Eo plane modo , quo alii ejus Propinqui ad diftin dionen fimilia cognomina habuerunt , velut Conradus Musca. Henricus Pasterinus &c. Net cognomen solum mutuavit à Taris Lameddus, sed præter signa avita Tierriana gentis inferere voluit hoc animal, ut præter turrim, sceptra florigera & Leonem, Taxus etiam in campo Caruleo referrent. Neque it accife erant res Lamoraldi, cum juxta Sanfe vinan, Frizazera T. 2. de Familis Taffis, & Villaman in annuos reditus haberet ducenta

& quinquaginta Scutorum millia.

Ut majorem ætatis partem in valle Cornelii apud Bergomates transegit, ità ibidem mortuus, in Ecclesia, quæ de gratia nomen habet, fuit sepultus, cum hoc Epitaphio, quod refert Petrus de Crescentio in sua Corona nobilitatis Italiæ, vel bistoria illustrium familiarum, narratione XXI. cap 3. sub titulo Torriani de Bergomo & Casa Tassis, nella chiesa delle grazie in Cornello.

#### D O. M.

Ex antiqua & nobili Familia de Turrianis ortus Lamurat, Tassus nuncupatus, fortuna invicto animo parens, belli indefessus, pacis amator, privatam ble gerens vitam; in Domino resurrecturus exspectat.

Addit Poëta Carmen, quod totam Lamoraldi vitam exprimit.

Natus ego infubrum claro de sanguine, nomen Cui Turris (clypei prisca figura) dedit.

Cumpatre, & agnatis, Laribus depulsus avitis, Tentavi antiquas vi reparare domos.

Sed frustra, Henrico sceptrum moderante Que ritum.

Hostem qui mammis juvit & auxiliis.
Cianque suas passim jaliarent ambo cruore
Natorum, & nostro tingere velle manus.
Me tandem in montem Taxum cum stirpe recepi,
Hospitiamque mibi Bergoma serva dediti

Hh s Ipse

Ipse locus, noménque jugi, noménque serana, Taxi cognomen mox peperère mibi.

Id fuit in numero fratrian discrimen, & ban Distingui passin nomine fama tulit.

Hinc nati dilli sunt Tass, borizmque nepats, Just fortuna symbola ferre mea.

Dum risit, dixi: benc turrito in vertice sa Signate, & gemino flore notate genus.

Ejusdem perrò fati adversantis in ipsa,

Auti à me clypsi, cuspide ferte notam. Et quonian soleo, venatu avertere curas, Jatura ut liceat non meminisse mea.

Si sapitis. Taxi toties, quem dextera fixi, Continuò ante oculos forma superstes eri.

Ecce in paucis & mutationem & rationen infignium.

Uxor Lamoraldi, Catharina Soardi exillastrissima apud Bergomates familia, teste franeisco Sansovino part 1. in familia Soardina Hex quam præpotens fuerit apud Bergomate, ostendit Chronicon apud Muratorium Tom. XVI. & maxime pag. 877. & sequent. Inde natus Franciscus, hæres.

GRADUS II.

Franciscus I. vel Francischimus, Vallis Saine Comes, obiit 1373.

Uxor Constantia Brevia, ex qua natus Francischinus sive Franciscus II. junior. Joannes de Sitonis in Chron. Mediol & Petrus de Crescentio, qui meminit Familie de Brevillo, 2. de nob stat.

GRA-

### GRADUS III.

Francischimus succedit patri anno 1373. in dominiis apud Bergomates, mortuus 1410. juxta Joannem de Sitonis.

Uxor Catharina Ninguardi, ex qua natus Rogerius. Ità Gabriel Bucelinus in stemmatographia.

GRADUS IV.

Rogerius I de Turri & Taxis relictà urbe Rergamo, aulam Friderici IV. Pacifici Imperatoris sectatur, cum anno 1451. pro coronatione Romam adiret, quem Viennam secutus. anno 1452. supremus venationum Præsectus est constitutus. Francis. Bellafin in bist urbis Bergomi cap. 43.

Uxor Catharina ab Auvver, ex qua nati Franciscus III senior, patri succedit in offi-

cio apud Fridericum Imp.

Simon, stirpem propagat Bergomi.

Antonius, ex Comitissa de Arch genuit Mathiam.

Gabriel vixit in matrimonio cum Catharina de

Lichtenstein.

Bucelinus loc. cit. Petrus de Crefcentio in corona nobilit. narratione XXI, cap. 3. tit. Turriani de Bergomo, & cufa Taffis,

### GRADUS V.

Simen, adlectă în Conjugem filia Jacobi de Rhaude, vulgo de Rhoo, ex illustri apud Bergomates familia genuis Francisan II rangen. Kaperan II & Johnson.

can Franciae III frater Samus calciellet, & princ tareret, accito ad fe ex libe Bergana reporte Francis IV., eundesis
ania Imperatora educava; mortuo fubina
Franciae III. femore patruo, Franciae II.
junior à Manuscam I. Imperatore curli
poliarum per imperator resolutur, quò ini
primus ellet, qui ad literarum commerci
promovenda fuomet are immerilo curlore
per diverlas Stationes infittuerit; cum alia
ab una urbe in aliam tabellarii equo uno vaherentur, nec haberent ilatim paratum alium
fed modò inquirendum, quo iter in alian
rurfus urbem profequerentar.

Postea Franciscus IV. in H. Danier secutus Philippum, Pulchrum, Caras V. patrem, ibidem sinè prole decessit anno 1518. nastus sui honoris & officii haredes, ex fratre Regerio II. nepotes. Francisus Zazera Tosa 2.

to Familia de Tajes.

## GRADUS II.

Royanu I it Tare & Taxis, Simmis pracedonia files. Francis II. junioris frater, anno 1492. Sergam defundius, uxorem habuit Mayrum it Morece, ex familia Marchionum a Saice, inde nati

Jeanus Bassilas Maniers live Mesicus, Simon & Daina, qui postremus domicilium fixit Transc, conductors à Mesicules L.

Imp.

mp. Gubernator Arcis S. Felicis prope Veconam. Francif. Zazera loc. cit. Petrus de Crefcentio.

GŘADUS VII.

Fearmes Baptista, Mapheus & Simon Tiariani, fratres, à Francisco IV. juniore, patruo suo instituti hæredes, in Hispaniam migrarunt, à Carolo V. non tantum confirmati in adeunda patrui hæreditate, sed insuper anno 1518. in jura nobilium indigenarum Hispania immissi Saragossa.

Ex his Joannes Baptista, loco patrui, caput familiæ sactus, erat generalis publicorum tabellariorum Præsectus, per Hispanias, Belgium, Germaniam & Italiam, idémque sedem suam habuit Bruxellis, relicta fratri Maphaeo præsectura postarum per Hispaniam, cujus stirps mox exaruit, cum non nisi tres si-

lias absque mare hærede reliquisset.

Simon, alter Joannis Baptistæ frater, impetravit præfecturam postarum per Insubriam; unde in Italiam reversus consedit Mediolani, quod Ducatus iste tunc devolutus esset ad Hispanos Austriaca gentis Principes.

In uxorem duxit Magdalenam de Reneu, sive de Château neuf, ex qua nati Regerius & Antonius, ille propagator stirpis Mediolanensis, hic Marchionum S. Pauli in Lombardia. Cum enim ambo fratres interfuissent famofo prælio navali ad Eginadas anno 1571. sub Joanne Anstriace, Antonius tunc à Turcis ca-

Franciscum IV. juniorem. Rogerium II. & Joannem.

Cùm Franciscus III. frater Simonis calchesses estet, & prole careret, accito ad se ex Unbe Bergono nepote Francisco IV., eundema aula Imperatoris educavit; mortuo subinte Francisco III. seniore patruo, Francisco IV. junior à Maximiliano I. Imperatore cursi postarum per Imperium præsicitur, quò diperimus esset, qui ad literarum commercia promovenda suomet ære immenso cursor per diversas Stationes instituerit; cumais ab una urbe in aliam tabellarii equo unowherentur, nechaberent statim paratum alian, sed modò inquirendum, quo iter in alian rursus urbem prosequerentur.

Postea Franciscus IV. in Hispanias secuta Philippum, Pulchrum, Caroli V. patrem, shdem sinè prole decessit anno 1518. natus sui honoris & officii hæredes, ex fratre Regerio II. nepotes. Franciscus Zazera Tom. 1.

n Familia de Tassis.

# GRADUS VI.

Rogerius II. de Turri & Taxis, Simonis precedentis filius, Francisci IV. junioris frater, anno 1492. Bergomi defunctus, uxorembabuit Alegriam de Albricco, ex familia Marchionum de Salice, inde nati

Jeannes Baptista: Maphæus sive Mattheus; Simon & David, qui postremus domicilium fixit Tridenti, constitutus à Maximiliane I.

Imp.

Gubernator Arcis S. Felicis prope Ve-. Francis. Zazera loc, cit. Petrus de Cres-

# GŘADUS VII.

res Baptista, Maphæus & Simon Tiariaratres, à Francisco IV. juniore, patruo istituti hæredes, in Hispaniam migra-, à Carolo V. non tantum confirmati eunda patrui hæreditate, sed insuper 1518. in jura nobilium indigenarum

niæ immissi Saragossa.

his Joannes Baptista, loco patrui, caimiliæ factus, erat generalis publico-:abellariorum Præfectus, per Hispanias, un, Germaniam & Hallam, idémque leluam habuit Bruxellis, relicta fratri Mapræfectura postarum per Hispaniam, cuirps mox exaruit, cum non nisi tres sibsque mare hærede reliquisset.

10n, alter Journis Baptista frater, impe t præfecturam postarum per Infubriam; in Italiam reversus consedit Mediolauod Ducatus iste tunc devolutus esset ispanes Austriaca gentis Principes.

uxorem duxit Magdalenam de Renau fi-Château neuf, ex qua nati Regerius & itus, ille propagator stirpis Mediolanenic Marchionum S. Pauli in Lombardia. enim ambo fratres interfuissent famoplio navali ad Eginadas anno 1571. fub to Aufriace, Antonius tune à Turcis caHic ille Raymundus est, qui pro et, qui tenebatur in Regem fidelitate, detexit hippo II. Hispaniarum Regi mala consilia consilia

Hac super re ita scribit Gonzalez Davidit theatro glorie Madritensis cap. 10. Anno 1142, Julii moritur Modriti Don Carlos, Prince hæres Hispaniarum, annos natus 23., da jam tunc ambiret ipse regnare. Erántque, qui accenderent ambitionem, sic tames omnia ejus consilia irrita caderent, and in oculis patris versaretur; certius is rum, si in Belgium abiret, cum populit moti illum amplecterentur, & quod come set silius unicus, oporteret, ut matrimoni iungeretur.

Famianus Strada lib. 7. de bello Belgios en prosequitur, ità scribens: Rex Philippus II comperto ex aliorum indiciis filii confilio, sepo-firemum à Raymundo de Taxis, regio tabel·lariorum Præfecto, admonitus festinations, qua Carolus equos poposcerat, ad longin

quum iter celeriter commutandos.

In fumma animi fluctuatione per omnia Urbis

Trbis templa preces imperavit, fimul confilium aliquorum infignium doctrina virorum, quibus uti confueverat, exquifivit; Et Martini ab Azpilqueta Navarri Doctoris, sententia hæc fummatim fuit: Non posse a Rege absque gravi animæ noxa negligi salutem Regni, negligi autem, Carolo abire permisso, qui aperte dissidens à Patre, Regnum in partes distracturus esset.

Aperit ergo Raymundus Regi confilium. Pater his auditis, inito confilio, flatuit filio media fubtrahere ad concepta explenda, gnarus, quod effent in aulâ, qui foverent filium. Ergo cubiculo includit, ità tamen, ut nunquam abeffent Primores ex aulâ. Inte collectis Regni Proceribus petit, ut fuam juisque mentem explicet. Post aliquot mentes in summo æstu Carolus frigidam bibit, & glacie lectum refrigerat, fructusque cum excessu comedit; inde febris, quæ totum corpus alteravit, mortuus est tamen pænitens, omnia deprecatus.

Uxor Romundi Turriani Catharina de Acun-

Liberi: Joannes primus Marchio Villa Me-

Philippus ex Episcopo Placentino creatus Archiepiscopus Granatensis 13. Maji 1616. obist 1620. 20. Julii.

Angelica nupta Eudovico de Guzman.

Ma-

Tom. VIII.P. Conradi Hertenberger Soc. FEfu.

Mariana, nuita Petro Velez de Guevard, ger Don Inigo de Velez, ad quem exspin hâc lineâ Turriand devolvebatur total pana Turrianorum hæreditas.

Ità Molina de Nobilit. Andalusiæ lib. 2. cap.1

GRADUS VIII.

Leonardus I. de Turi & Taxis, tertius annis Baptista filius, Generalis Postar in Imperio Præfectus à Rudolpho III, 1 peratore anno 1595. declaratus, ol Bruxellis 1612. ætatis 60.

Uxor Ludovica Boiset, Domina de Huysing ex qua natus

Lamoraldus II. ùt produnt Zazera & Chiffal

## GRADUS IX.

Lamoraldus II. S. R. J. Comes, Mathiebe peratoris Camerarius, Generalis pela perium Tabellariorum Præfectus, odi 1624.

Uxor Genoveva de Taxis, Pater illi erats raphinus II. de Taxis, Postarum Auguste Rheinhusii Præsectus, Mater Isabella de 1 xis, silia Simonis & soror Antonii I. Machionis S. Pauli in Lombardia, de quo s prà.

Ex hoc conjugio natus est Leonardus II.

GRADUS X.

Leonardus II. de Turri & Taxis S. R. J. Come impetravit anno 1621. 27. Oct. à Fen

nando II. Imperatore, ut in casum defuturi hæredis maris suprema Postarum per Imperium Præfectura devolvatur ad filias. Vitâ decessit 1628. 24. Maji.

Uxor Alexandrina de Rye, ex quâ națus

Lamoral Claudius Franciscus.

### GRADUS XI.

Lamoral Claudius Franciscus S. R. J. Comes, Generalis Postarum Præfectus, Ferdinandi III. & Leopoldi I. Imperatorum Camerarius, natus anno 1621. defunctus 1676. Bruxellis.

Uxor, Anna Francisca Eugenia, Comitissa ab Hornes, mortua 1696.

Liberi: Eugenius, Alexander.

Inigo Lamoral natus 1653. obist 1713. Uxor Maria Claudia, filia Sebastiani, Comitis de Fugger, mortua 1721.

Antonius Alexander, natus 1662. à Turcis,

apud Neuheusel 1683. occisus.

Franciscus Sigismundus sub Rege Hispaniarum Generalis Campi Marescallus, & Ducatûs Limburgici Gubernator. Uxor 1ma Anna, filia Francisco, Comitis ab Ursel, obiît 1700. 2da Maria Eleonora, filia Philippi, Comitis ab Oettingen.

#### GRADUS XII.

Eugenius Alexander, natus 1652, 11. Januaii. succedit Patri anno 1676. S. R. J. Prinçeps ceps creatus à Leopoldo Imperatore am 1676. Pro confirmat per Belgium (quod pris tunc Hispanici erat) suprema Postam Præfectura solvit anno 1676. Carolo II. Espaniarum Regi centum quinquaginta milis storenorum. Et rursus anno 1681. prosurogatione filii in eadem Præfectura solvite dem Carolo Regi centum florenorum milis Denique iterum anno 1686 eandem centum milisum florenorum summam solvit caroli Regi pro continuanda in tertiam generationem Postarum Præfectura.

Mortuo 1700. Carolo Rege Hispania, cua Galli anno 1701. pro Philippo Duce Andrevensi Belgium occupâssent, hoc Cursus publici officium, in alterum Sæculum à Turina titulo admodum oneroso possessum, dendro Eugenio ademerunt, redditibus sisses vatis, ità tamen, ut summa centum quinquaginta Millium florenorum restituta su Principi Turriano pro reddito diplomate, desuper aliàs dato à Carolo II. Hispaniarum su ge.

Accidit post aliquot annos, ut armis se deratorum rursus vindicatum esset Belgium Carolo III. Leopoldi Magni filio, Hispaniarum tunc Regi; unde sollicitè laboravit Princeps Eugenius Alexander de Turri pro restituend sibi Postarum per Belgium Præsectura, qui ipsi etiam fuit promissa sub ea conditione, at debitum trecentorum millium floreno

rum, quo Victores Hollandi administrationem Cursus publici per Belgium affecerant, prius zere suo deleret. Imbosf in Notitia Procerum Imperii lib. 5. cap. 18. in Eugenio Alexandro.

Obiît celebratissimi nominis, & insignis in quosque, Ecclesias maxime, munisicentiæ Princeps, imo Principum illustre Exemplar, Aurei Velleris Eques, Francosurti 21. Februarii. 1714. ibidem in Choro summæ ædis tumulatus.

Uxor ma Anna Adelheidis, filia Hermanni Egonis, Principis de Fürstenberg, ducta 1678. mortua 13. Nov. 1701.

Uxor 2da. Anna Augusta, filia Gustavi, Comitis de Hebenlobe in Schillingssürst, in thorum adscita 22. Nov. 1703 mortua 21. Sept. 1711.

Ex prima nati sunt, Anselmus Franciscus

Successor.

Henricus Franciscus, natus 1681. Denatus

Parisiis 1700.

Anna Francisca, nata 1683. nupta Francisco Ernesto, Comiti de Salm & Reifferscheid 1706. mortua 1711.

Lamoral, natus 1686. În oppugnațione Belgradi 1717. 16. Aug. à Turcis in frusta concisus.

Eleonora Ferdinandina, nata 1687. institutum Nobilium Canonicarum amplexa in Münsterbilsen.

Anna Theresia, nata 1689. Sanctimonialis Rhemis. Ii 3 MaMaria Godefridina, nata 169 t. impares in tias infit invitis parentibus cum Barone i Vignacourt apud Nivellas in Hannomá.

Ex 2da Uxore natus 1705. Lotharius Fra

ciscus præmature mortuus.

Philippus Lamoral natus 1708. eadem in præmatura expertus.

#### GRADUS XIII.

Anselmus Franciscus S. R. J. Princepsis Turri & Taxis, Comes Vallis Saxinæ, Gentralis Postarum Præfectus, Marescallus handitarius Principalis Hamoniæ Comitatus, Atrei Velleris Eques; natus 30 Januarii 1672 aucta pluribus Dynastiis familia, monus Bruxellis 8. Novembris anno 1739. ethodrope.

Uxor Luisa Anna Francisca, Ferdinal Argusti Leopoldi Principis de Lubkowiz, ei Maria Anna Wilhelmina. Marchionissa Badas, nata 20. Octobris 1683. nupta 1703. Vida ab anno 1739.

Liberi: Alexander Ferdinandits, natus 22.

Martii 1704.

Maria Augusta, nata 11. Aug. 1706. nupta 1727. Carolo Alexandro, Duci Winumbergico.

Christianus Ego Adamus, natus 1708.mortuus Parisiis 1745, quiescit Bruxellis.

#### GRADUS XIV.

lexander Ferdinandus, S. R. J. Princeps, reus Principalis Commissarius in Cos Ratisbonensibus, natus 1704. Kor prima, Sophia Christina Luisa, filia ii Friderici Caroli Marchionis Brandeburulmbacensis, nata 4. Januarii. 1710. durancosurti 1731. defuncta Bruxellis 13.

cor 2da Louisa de Lotharingia, ex Stirpe ida Ducum Lotharingia, qui de Guisia in habent, ducta Paristis 23. Martii., mortua ex variolis Dischinga in Sue-Januarii 1747. sepulta Francosurti in sa æde, anno ætatis 22.

beri: ex priore

onymus, Francofurti natus, paulò postimum denatus 1732.

olus, natus Francofurti 2. Junii. 1733. dericus, natus Bruxellis 5. Decemb. 1736. rlotta, nata Francofurti Mense Octobri. denata ibidem 1735.

lovicus, natus Bruxellis 1737, ibidémfans mortuus.

## GENEALOGIA L-COMITUM five VISCONTI,

urrianis in Dominio Mediolani & Lomdia successerunt, facti à Wencessao Cæsare Duces. Cum in primam Vice - Comitum original diligentius inquirerem, incidi Tom. 16. Maratorii pag. 1040 in concionem funebrat dictam Mediolani in palatio Ducali 20. Octobra 1402 in exequiis Jannis Galeazii primi Ducis Mediolanensis, à Magistro Petro de stelleto, Ord. Frantarum S. August. raus, nihil certius me habiturum, quam ab Ortore sacro, coxvo, & in aula versato; de prehendi autem à prima fronte, non mi fabulis me deludi. Nec pudet referre, ut videat Lector in quantos errores facilése ducamur ineauti, ubi agitur de prima familiarum nobilium origine:

Ità autem narrat in vanum meus Cafelle tus, loquens de familià Vise - Comitum:

Thema.

Dedit illi gloriam DEUS, qualem nullus had.
1. Paralip. 29.

Si hujus glorios v Domas Vice-Commercordia quisquam prospiciat, certe de ipsa cet, quod ille quondam Vates.

Cæsareos numerabit Avos, numerabit sulum, Et Patrem Æneam per longa exordia dicet: Progenies antiqua sovi gratissima, terras Quæ Ligurum regit, & justis moderatur babenis.

Et quia multi oblatrant, ut canes ad lunam, & ficut cæci de coloribus judicant, dicentes, Domum non esse nobilem vel antiquam, ideò placuit exordium per Successioceffionem usque in præsens deducere, ut, si laudare nolunt, saltem tacere discant, vel inviti.

Anglus ergò filius Ascanii, filii Æneæ, filii Anchisis ex Venere, juniore filia Jovis, venit ad has Liguria partes, & ædificavit Civitatem Angleriæ, à quo hic Dux noster Novellus Anglus appellatur. Quâ ædificatâ, sibi primum imposuit Regium Diadema, & dictus est primus Rex Angleria; à quo descendit Anglus junior, Rex Angleriæ & Medie-Iani: à quo descendit Ascanius junior, Rex Anzleriæ & Mediolani: à quo Abida, Rex Angleriæ & Mediolani: à quo Sisoch Rex Angleria & Mediolani: à quo Julus, Rex Angleriæ & Mediolani: à quo Pucentius, Rex Angleria & Mediolani: à quo Elimach, Rex Angleria & Mediolani: à quo Gemebundus Rex Angleria & Mediolani: à quo Albanichus, Rex Angleria & Mediolani: cujus tempore Romulus 20dificavit Romam, à quo Aftatius Rex Angleriæ & Mediolani, tempore, quo Numa Pompilius Romæregnavit: à quo Falaramundus. Rex Angleria, Mediolani & Tuscia: à quo Rechius. Rex Angleria, Mediolani & Tuscia: à quo Bellovesus Rex totius Italiæ: à quo Bruniscendus Rex totius Italiæ: à quo Briennius Rex Angleriæ & Mediolani: à quo alter Bruniscendus Rex Angleria & Mediolani: qui debellavit Gallos: à quo Agates Rex Angleria & Mediolani: à quo Rutilaus Rex Angleria & Medio. Ii s lani. 3

The Reserve Schollavit, à quo alter fine de la company de

ा : 🚗 eldem Domo Angleriæ furrent the time of the numeral state of S. Dionyli, war ar arearem meetum Urbi, fingula - .- ..... c avà peremit : à quo Mariniand San Arrana & Makinak & torius Line . milis a Para Geixiu contra Theode 200 Segra Sarbaras atque Arianan, to-- tatiem Italien, de iplo victorian acque ab eodem Pontifice pro fe was a dignitates adeptus eff; à quo L. i. : Meilolani , à quo Re-Le Sie of me & Mediolani : hic adifi---- : ... --- --- --- cum puteo mirabili , ... ier and dietur puteus Rolandi; & service un iez, à quo Aloinus Rex Anhunc Albomus primus Real and adventu fuo privavit versionale nam tum temporis Mewithout with the erat ab Odoardo Rege Samuel, on que dictus Aloinus, nondum remains mentions civitatis ab Alboino fe derend emegainet. Remanfit autem Comes dig : 1: 1 140 Giveneus Comes Angleria:

à quo Perideus Rex Angleria & Mediolani. hic qlura bella contra Romanos feliciter gessit: à quo Rachis Rex Longobardorum: à quo Agistulphus Rex Longobardorum, qui maximam familiaritatem habuit cum Pipino Rege Francorum, à quo Desiderius novissimus Rex Longobardorum, qui claruit anno Domini 706. victoriarum felicissimus, inter quas de 300. millibus Saracenorum, Romam & Castrum de Vico, in quo Papa Adrianus, & Rex Carolus Magnus dicti Regis Cognatus, obsessi erant, gloriosum duxit triumphum, captis ex eis 22. Regibus cum ducentis millibus armatorum, & septuaginta millibus eorum cæsis; a quo Bernardus Comes Angleriæ: à quo Guido Comes Angleriæ: à quo Otto Comes Angleriæ: à quo Berengarius Împerator totius Balia, cujus extant pulcherrima privilegia quibusdam Papiæ Monasteriis donata, quæ vidi & legi, suoque Sigillis impresso capite, à quo Hugo Imperator totius Italia: à quo Fulco Comes Angleria: à quo Obizo Comes Angleria, qui fuit Marescallus primi Ottonis Imperatoris . & Monasterium de Arona fundavit: à quo Facius Comes Angleria: à quo Heriprandus Vice Comes ex Comitibus Angleria, qui dictus est Millenarius, eoquod sub se mille milites haberet. Hic in singulari certamine Bavarium Nepotem Conradi Salici Imp. Mediolamum obsidentis, devicit, & amputato capite, in dedecus Patrui fui, illum fils

fuspendi fecit per pedes in arcu triumphil, qui tunc erat extra portam Romanam Mediani: à quo Otto Vice-Cornes, qui cum God frido Boullionio, ad terram fanctam acquiredam properavit, & quendam Regem Sodicenorum, viperam cum homine excorim fupra galeam gestantem singulari certamine devicit, illiúsque galeam capiti suo imposit, & ad perpetuam rei memoriam totis posteritati portandam tradidit.

A quo Andreas, Rex Angleriae & Mediclaria a quo Galvaneus Comes Angleriae & Dominus Mediclani; hic à suis proditus fuit, manibusque Friderici Imperatoris Barbarossa traditus, qui & Mediclanum destruxit; & hunt Galvaneum cum 22. Comitibus Angleria, & quibusdam Nobilibus Mediclani, ut predictam domum funditus destrueret, secumina Alemanniam ad perpetuum exilium duxit, ipsosque Regio diademato & Comitatu privavit. & ab inde usque in hodiernum diemdisti sunt Vice-Comites.

Ft hæc Domus Angleriæ maximum pulli est dispendium. Exquorum reliquiis interpolatis temporibus postea surrexit Hubertus Vice Comes de Vorio, de prædicta Domo Angleriæ: à quo descendit Obizo & Otto Archiepiscopus & Dominus Mediolani: à quo Obizone Theobaldus Vice-Comes, Vir armis strenuus: à quo Magnus Matthæus Dominus Mediolani, & multarum Urbium Lombardie:

a quo plures filii, & quidam eorum Domini Mediolani, scilicet Galeaz, Joannes Archiepiscopus & Dominus Mediolani, Luchinus, Marcus & Stephanus.

Qui Galeazius Hierosolymam perrexit, ibique baltheo militari succinctus est, deinde in Galliam veniens, in singulari certamine quendam militem vicit, ac ejus exuvias in signum victoriæ deportavit, leonem in igne cum Cimerio, & baculum tenentem cum duabus segiis pendentibus; à quo noster inclytus foannes Galeaz, Dux Mediolani, de quo nunc memoria agitur, & à quo foannes Maria Anglus, Dux novissimus, & Philippus Maria Comes Papia. Hæc ex eorum Annalibus elicui.

Dicamus ergò Duci nostro illud Psalmi 8. Elevata est Magnisicentia tua, O Pater Patriæ, super Cælos! Dicamus item de patre & filiis atque omnibus viris de Domo Vice-Comitum illud Eccli. 44. Isti sunt Viri, que rum pietates non desuerunt; & cum semine ipserum perseverat bona hæreditas Nepstum eorum: semen eorum & gloria eorum non derelinquetur. Usque huc noster Genealogista, Magister Petrus de Castelleto.

Neque vera videtur illa origo, quam huic Familiæ tribuit Paulus Jovius in historià de Vice Comitibus, dum ortos illos vult ex Arduino Anti-Cæsare, qui contra sanctum Henricun II. Imperium anne 1002. af-

nealogiam, iis præteritis, qui ad rem profentem non faciunt.

#### GENEOLAGIA VICE - COMITUM MEDIOLANI DUCUM.

ı.

#### Ubertus Vice - Comes. Liberi:

Otto Vice - Comes ab Urbano IV. Papa 1262. Mediolanensibus in Archi-Episcopum datus, metu factionum à Turrianis, Mediolani Dominis. per annos quindecim ab urbe & led fui prohibitus, exul se continuit in Anglei usque ad annum 1277, quo Confæderate rum ope adjutus, exercitu comparato, apud Decimum five Decium prælio attrivit Turis nos die 21. Januarii, essque ejectis, wben & fedem occupavit, quam tenuit cumpleno tum politico, tum ecclesiastico dominioul que ad annum 1297. luæ vitæ fupremum, quo tempore prima evehendæ fuæ familiæfunda menta posuit cò maximè intentus, ut adopus istud prosequendum, optimis disciplinis in stitueret pronepotem suum Maphæum I. quen postea etiam Capitaneum Generalem constituit, eidémque moriens plenum dominium cessit.

Andreotus, frater Ottonis Archi-Episcopi ex Florina Conjuge genuit Thedaldum Maphel I. Patrem, a Turrianis anno 1275. cum mul

tis relegatis Nobilibus peremptum, & Petrum ab Ottone Patruo Dominum Seprii constitutum, qui contra Maphæum Nepotem cum Nobilibus conspirans, ab eodem Maphæo captus, in carcerem detrusus est.

Joannes, alter Ottonis Archiepiscopi frater, genuit Ubertum Vice Comitem, Patrem Theobaldi, qui anno 12-1. creatus Papa sub nomine Gregorii X. ex Concilio Lugdunensi

reversus, Aretii decessit 1276.

#### 11.

Matthaus I. Vice Comes, cognomento Magnus, vel ut Itali scribunt, Maphaus I. Thedaldi, à Turrianis occisi filius, à magno Patruo Ottone Archiepiscopo Mediolanensibus in Prætorem datus, & à Rudolpho I. Imperatore 1284 Vicarius Imperii per tractum Mediolanensem constitutus, anno 1295 Urbis Dominium capessivit, tenustque usque ad annum 1302. 14. Julii, quo à Guidone de Tiuri ex Urbe & Dominio pulsus, exul cum Familià Placentiam concessit.

In eâ infelici sorte delituit usque ad annum 1310, quo finiente res suas ità astutè egit apud Henricum VII. Imperatorem, savente etiam Gastono Turriano, Mediolanensium Archiepiscopo, pariter à Guidone relegato, ut Cæsarem Mediolanum pro Coronatione ingressum à dextris, Guido Turrianus à sinstris, equis ambo vesti stiparent, hoc Turris insigne, isto Imperii Aquilam in vexillo præferente.

K k

Tom. VIII. P. Conradi Hertenberger Soc. 7 Esu.

Dimens I'ms & vic

en de la company de la company

com de la 1 124 comins:

como de la 1124 comins:

de la la la la la Napole anno

como

in the Community Medicine Community Medicine Community Medicine with 1946. Unon Englished de aparties accommunity and accommunity accommunity and accommunity and accommunity and accommunity and accommunity accommunity and accommunity accommunity accommunity and accommunity acco

Administrator & conservator Sedis Mediolanensis loco Aycardi exulis, quo sub annum 1341. defuncto, electus à Capitulo in Archiepiscopum, cum Luchino fratre partitur Dominium Urbis, quod ab anno 1345. post mortem Luchini fratris solus tenet usque ad annum 1354. quo subitanea morte extinctus est die 4. Octobris.

S. Zacharias 1327. Ludovico Bavaro Mediolani ad mensam ministrans. prægustato vino, exanimis concidit, unde ejus Fratres ob suspicionem veneni in carcerem conjecti.

6. Stephanus obilt 1327. 5. Julii. Uxor Theodora ab Auriá, five Doria, nobilis Genuenfis. Ex quâ nati Matthæus II. Barnaho vel Barnahas, & Galeatius II. de quibus plura posteà suo loco.

#### III.

Galeatius I. Vice Comes, fuccedit Matthao Patri 1323. eodem anno die 8. Novembris à Nobilibus de Mediolano exauthoratus, & & Urbe pulsus, redist tamen sequenti mense, neque ullà arrogantia elatus, velut civem se ferebat; quà sui continentia id merebatur, ut anno proximo Regimini de communi omnium consensu præsiceretur, cautus in eo, ut exemplo Patris non ambiret titulum Vicarii Imperialis, contentus appellatione Generalis Domini Reipublicæ Mediolanensis, quòd Joannes XXII, Papa, vacante Imperio, sibi uni arrogasset jus Vicarii Generalis per K k 2

universam Lombardiam; penes quem ella Urbibus suos Capitaneos constituere, &c tera munia pro libitu distribuere; comeni Electores inter se collisi. duos elegissa Reges Romanorum, alii Ludovicum Bavar alii Fridericum Austriacum, Papa utriusqu electionem irritam voluit.

Our flocci faciens Ludovicus. Italiam pa accipienda corona est ingressus, & Medida ni in l'entecoste 1327. à Brixiensi, Artim & Tridentino depositis schismaticis Episcopi cum Uxore Margaretha diademate redimina

Eâ in Urbe cùm aliquanto tempore is steret, ex suspicione præparati sibi per h ce Comites vencni, Galeatium cum filio Am Luchino & Joanne Fractibus die 5. Julii cap tum, vinctumque in Castrum Modoëtie con clusit, dato Urbi in Vicarium Wilhelm Co mite de Montfort.

Inde pro altera corona Romam professioni eò ex carcere Modoëtiæ accivit Galeation co Fratribus, qui sub ipso itinere, apud P# am in Territorio Lucensi 1328. exspiravit. In tribus Imperatori reconciliatis.

Uxor Galeatii I. Beatrix Estensis, Marchio nissa Ferraria, ducta anno 1301. obiît 133 die 1. Septemb.

Liberi: Azo vel Actius, natus Ferrois? Decembris 1302, cum Parentes, eo anno Turrianis Mediolano pulli, ibi exularent.

Richarda nupta Thomæ Marchioni de Saluzi

#### IV.

Azo à carcere folutus, post fata Galeatii atris regimen Mediolani adit anno 1328. eà elicitate, ut plures per circuitum Urbes ilus Dominio sub annum 1333. subderentur, 'ità decessit 14. Aug. 1337.

Uxor Catharina, Ludovici Sabaudiæ Comi-

s filia, ducta 1330.

Quia prolem non reliquit, in Urbis reimine succedunt anno 1337. ambo Patrui auchinus & Joannes tunc Novariæ Dominus. Episcopus, idémque Mediolanensis Archipiscopatûs Administrator, eo honore à apâ Joanne XXII. auctus, quod Ludovicum avarum cum Antipapa Petro de Corbaria repuasset.

Mortuo sub annum 1346 Luchino Fratre, pannes intereà post Aycardum Archipræsul ectus, solus universo Dominio potitur, nétque usque ad 1354, quo morte repensa est extinctus, eà prævià dispositione us, ut tres Patrueles, quos variis Urbis præsecerat, haberet in Dominio Suces res.

#### V.

Matthæus II., Barnahas, & Galeatius II.; atres, Matthæi I. ex filio Stephano Nepos, à Mediolanensibus confirmati, succedunt 110 1354. Patruo Joanni Archiepiscopo, i inter se Dominium partiti, ut quisque Kk 3 præ-

preter tertiam partem Urbis aliarum etia

Uthium Præfecturis potiretur.

Mattheus II. haud diu isto honore di fruitus, morte abreptus 28. Septembris 1356 relictà filià unicà ex Conjuge suà Zilielà Ma tuand de Conzaga.

Barnabas ergo cum Fratre Galeatio II. Pricipatum ex æquo partitus, fibi servat dididium Urbis Mediolanensis, Bergoman, Brisa hoc est, Bresciam, Cremonam, Laudan Properan, Lodi, Parman, Bononiam &s.

Galeatius II. tenet alterum Urbis & Contatûs Mediolanensis dimidium cum Placenti, Novo Como, Vercellis, Asta Novaria, Mi, Tertona, Bobio, Pavid, Alexandria & Cobus ambo suos Capitaneos, & Officialent seccrunt, Januari autem, hoc est, literatura de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio del companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de

Hoc simultaneum Dominium ambo lo tres continuârunt usque ad annum 1370 quo Galeatius II. die 4. Augusti è vita mo

vit Papiæ, ubi quiescit.

Uxor illi erat Blanca, filia Comitis Sie, foror Amedei. Obist Papia 1388.

Liberi: Joannes Galeatius III. qui sequit

natus 1357.

Et Violanta tertiò infeliciter nupta. Il quidem Leonello, Duci Clarentia, Regis Il glia filio, qui post nuptias 1368. Media gelebratas, cum reverti in Angliam vellet, apud Albam obiit, corpore in Angliam pro fepultura translato. 2dò. Ottoni Secundino Marchioni Montis Ferrati, qui ex Urbe Parma ad fua reversurus, 1378. in itinere a famulis fuit peremptus. 3tiò. Invita desponsata, dispensante Pontifice, 1380. Ludovico patrueli suo, Barnabonis filio, Paviæ decessit 1382. ætatis 32.

Uxor Barnabonis Regina Beatrix Veronensis, Comitissa de Scalá vita functa 18. Junii 1383.

#### Liberi:

Marcus obilt 1382.

Ludovicus Cremonæ Dominus; Uxor Violanta, patruelis, Galeatii II, silia, ducta 1380. obist 1383.

Joannes Mastinus Brixiæ sive Bresciæ Domi-

nus, natus 1377.

Carolus, Dominus Parmæ à Patré constitus.

Rudolphus, Bergomi Dominus,

Viridis, nupta anno 1366. Leopoldo Probo Austriæ Duci, Maximiliani I. Imperatoris Proavo, anno 1386. apud Sembacum ab Helvetis occifo.

Antonia, Uxor Eberhardi IV. Comitis Würtembergici, desponsata 1380. desuncta 1405.

Catharina, Uxor secunda patruelis sui Galeatii III. ducta 1380. obiit 1402.

Thaddaa, Uxor Stephani II. Ingolftadiensis, Kk 4 Ba-



varie Ducis, mortua 1432.

Hæ quidem Proles erant juf quas ideò commemoro, ut vic quanti fecerint dominium Medi mi Imperii Principes. Præter rant aliæ plurimæ extra thorm enim Barnabo tantæ incontinenti do duæ de viginti, uno eodé uterum ex ipso ferrent : adeò e ut vel propter carptam vitæ fu: vel ob captos lepores aut per res Sanctimoniales & Religio cremaret, plures item Sacerdo tes, aliosque in furcam ageret : mia scelera justam iram Nepotis neè dominantis provocârunt. Patruum, Dominio exutum & ret; ut numero sequenti videbi

TTT

anno Statûs Mediolanensis Dominium auspicatur. Barnaboni Patruo associatus.

Consuevit autem non Mediolam, sed in Palatio Ticinensi cum Familia residere; ibi cum in septimum annum graves excessus Patrui Barnabonis dissimulasset, occultato arcano consilio, iter quasi pii voti exsolvendi causa, Mediolanum suscipit, ductis secum quadringentis armatis, quos in plures turmas divisit; ità die octava Maji anno 1385. Pavid egressus, Mediolano appropinquat; Barnabo de hoc itinere præmonitus, adventanti Nepoti honoris causa obvios nit it duos silios Ludovicum & Rudolphum, ipse ad portas Urbis venientem præstolans.

Obvios Patrueles, qua decuit humanitate, excepit Galeatius, ità secum in comitatu ductos, ut inter duas armatorum turmas medii essent conclusi, & capti, quin tale quid opinarentur. Ad portam Urbis cum ventum esset, unus quis armatorum, ità jussus, in Barnabanem impetuosius irruens, nunc equidem sub nostra custodia es, inquit; dixit, & secum una cum duohus filis raptum, cingente turma, Modoëtiam abduxit, in Castro portæ Jovis sub custodia detinendum.

Interim Galeatius Mediolanum cum alteraturma ingressus, nemine adversante, uno omnium ore Dominus Urbis Generalis incontinenti proclamatur; neque erat, qui

Kk f festi-

festinantem illum ad Castrum Sancti Nausi, ubi Barnabo thesauros suos reconditos assevarat, ab ingressu prohiberet. Ità concevibus apertis, Galeatius sexcenta aureorum millia tulit, & exauthorato Barnabone solu Dominium tenuit 10. Maji. 1385.

Aberant tunc ceteri Barnabonis filii Mastrus & Carolus, hoc Regium, illo Vennis cum Familia profugiente. Cæteri Libetillegitimi in carcerem compacti

Primum, quod Galeatius in Urbe negotima fuscepit, fuit in causa Barnabonis, quo palam fecit civibus, quam juste pro officii su ratione egerit in relegando Barnabone, nimu Privilegio Caroli IV Imperatoris, dato Patri Galeatio II, ejusdemque hæredibus mud Pisas 1355.9. Jdus Maji, quo ad dies viz se neralis Imperii & per Lombardiam Vicariaus, & suprema Judiciaria Potestas ipsi fuit assent, & post mortem Caroli IV. confirmata a Woccessao, ejus Successor, quin eandem confirmationem post elapsum terminum petisse Patruus suus Barnabo à Wencessao, cum & ipse, non nisi durante Caroli IV. Imperio, ejus modi privilegio donatus esset.

Post ista causas gravissimas recenset, cuita in Patruum tanquam Judex & Vicariusle

gitimus Imperii animadverterit.

J. Quod imperante Wenceslao, nullo privilegio fultus, Potestates, ut vocabant, hoc est, Præsectos Urbium Imperialium pro libitu instituerit, cæteráque officia distribuerit.

2dò. Quòd magnis exactionibus Communitates oppresserit, civésque sub gravi mulchà ad alendos magno numero canes obligàrit, quibus pro venatione uteretur, & civium aliquem propter canem neglectum, equi caudæ alligatum, per Urbem raptari fecerit, ut indè mortuus esset.

stio. Quod ipso venandi jure eo excessu abusus sit, ut vel propter perdices, vel propter leporem captum Abbatem quendam, & plures Sacerdotes, multosque alios suspendio necaverit, nonnullos etiam occidi jusserit, quod visi solummodo fuerint iis in locis, ubi feras insectari solebat, nec Salaria antè Officialibus persolverit, quam ejusmodi ferarum insectatores vel occiderint, vel captos stiterint.

4tò. Quòd majorem quendam Sacerdotem, erutis oculis, evirari jusserit, nobilem aliquam Matronam, duas item Moniales & plures viros Religiosos ob censuratum suum regimen vivos cremârit.

stò. Cùm hæc & alia scelera correcturus Innocentius VI. Pontifex literas ipsi transmiferit, per duos Abbates Benedictinos deserendas, quorum alter sub nomine Urbani V. Innocentio in Pontificatu successit, primò mò mortem Legatis fuerit comminatus, deinde in contemptum Papæ allatas lite-

ras ipsos devorare coëgerit.

6tò. Quòd propter hæc & alia crimina Urbanus V. Papa diris ipsum devoverit, sub hâc evulgată formulă: Quid gloriaris in malitia, qui potens es in iniquitate? totă du injustitiam cogitavit lingua tua. Sicut rasorium acutum fecisti dolum. Dilexisti maleditionem super benignitatem, iniquitatem magls loqui, quam aquitatem. Dilexisti omnia verba pracipitationis lingua dolosă, propterea destruct te DEUS in sinem, evellet te, & emigrabit de tabernaculo tuo, & radicem tuam de terra viventium &c.

Neque ità diù Galeatius in carcere detinuit l'atruum eundémque Socerum Barnabonem, fed eodem adhuc anno 1385, mense Decembri, ne publico supplicio tolleretur, dato sub ferculis veneno, in Castro Tricio ipsum extinxit, Mediolani sinè honore sepultum.

Hunc in modum Galeatius rerum summa solus potitus, dominium tenuit ab anno 1385. ad 1402., quo fatis concessit, has sum potestati subjectas habens urbes cum annexis districtibus: Mediolanum cum suo Comitatu, Ticinum sive Paviam, Veronam, Vicentium, Feltrium, civitatem vel ut Itali scribunt Cividatem, Cenedam, Bresciam, Gremonam, Regium, Parmam, Placentiam, Novo-Comum, Vercellas, Novariam, Terdonam, Alexan-

randriam, Laudam Pampejam, Bobium, Aftam, Albam, & Modoëtiam, corruptè Monzam, urbem coronationi Regum Lombardiæ destinatam.

Uxor 1ma Joannis, Galeatii Vice - Comitis & Comitis Virtutum.

Isabella Joannis, Galliarum Regis filia, nata ex Sorore Caroli IV. Imperatoris, ducta 1368. mortua ex partu Paviæ 1372. Ex ipsa sunt proles sequentes præmature mortuæ.

1. Joannes Galeatius IV..

2. Azo II. natus 1371.

3. Carolus natus 1372. Denatus Paviæ 1373. ubi cum ex castro pro sepultura ad Fratres Minores transferretur, accidit, ut rupto ponte Castri octoginta viri nobiles, qui funus pueri comitabantur, in subjectam fossam prolapsi, miserè sint submersi.

4. Valentina, nuptui data 1389. Ludovico, Duci Aurelianensi 1407. defuncto, vidua an-

no adhuc uno in vivis superstite.

Hoc connubium, quam læta habuit initia, in tam atrocia desiit bella, cum enim anno 1389. 24. Junii Mediolano ad sponsum Ludovicum in Franciam abiret, in dotem accepit præter Astam, & Albam Urbes, incredibilem thesaurum, millionem Imperialium longe superantem, quem singulatim recensere, ut referunt annales Mediolanenses cap. 151. à pag. 807. apud Murat. Tomo XVI, nimis prolixum foret.

Insuper constituerat Galeatius in control matrimoniali Valentinæ Vice - Comitis Mellanensis cum Ludovico Aurelianensi, ut desir ente Mascula Galeatiorum stirpe, Valentin, ejusdémque hæredes in Dominiis Mediolanssibus succedant.

Scd peccaverat in eo Galeatius, quòd, cim ex prima institutione Ducatûs Mediolauns, sub Wencestao Imperatore anno 1395. sadi appareat, eum esse Feudum Masculinum, ipse suà authoritate citra permissionem Imperatoris in dicto Ducatu stabilire voluerit successionem fæminarum.

Et cum successu temporis evenisset, ut exspirante stirpe masculà Galeatii, videreur ex intentione Ducatus devolvi ad Valentian Vice-Comitem, ejus démque hæredes, hincerorta sunt bella gravissima inter Casamita Gallum pro Ducatu Mediolanensi in multosumos prograsta. Rem clarius inspiciendames hibeo in subjectà brevi Genealogià.

Foannes Galeatius III. Comes virtutum, Dux primus Mediolanensis creatus 1395. obii 1402.

Uxor 1. Isabella, Joannis Regis Gallia filia, mortua 1372.

Uxor 2. Catharina, filia Barnabæ, Patrui Gr leatii, ducta 1380. Obiit 1404. Ex 1. uxore nata est Valentina, nupta 1389. Ludovico, Duci Aurelianensi, Caroli V. Gallia Regis filio, mor-

tua 1408. Carolus,Dux Joannes,

Aureliæ ob- Comes ift 1465. Engolifmæ, obsit

Ludovicus 1412.

XII. Rex Carolus CoCallia. ob- mes Engolifsit 1515. mæ. Obît

Franciscus I.
Rex Galliæ
fibi vindicat
1515 Ducatum Mediolanensem titulo
ProaviæVa-

lentinæ.

Ex 2. uxore nati funt
foonnes Ma- Philippus

ria ab anno Maria 1402. Dux Dux III. II. Mediol. Mediolan

II. Mediol. Mediolan. obiit 1412. & ultimus 'finè prole ex Vice-

ex Antonia Comiti-Matatesta. bus, obiit

1447. Ux. 1. Bea-

trix, decollata 1418.

Ux. 2. Maria Sabauda.

Ux. 3. Agnes Concubina.

Blanca Maria, filia naturalis, nata 1425.

obiit 1468. declarata hæres contra*Gal*-

los, nupfit
1450. Francifco Sfortiæ Duci IV. Mediola-

nensi.

Cùm Galeatius III. septennio à morte primæ Conjugis Isabella prolibus maribus omnibus

nibus orbatum se vidisset, inito 1380, alt ro connubio cum Patrueli fuà Catharina vo tum concepit, quo hæredis maris servand causa se obstrinxit, prolibus & posteris se cuturis omnibus nomen Mariæ indere; que factum, ut omnes, quotquot essent utrius que sexus de Familia Galeatii, nomine Maria compellarentur

Ouam vera fit hæc Vice-Comitum Genealogia, videbit Lector Tom. XVI. Murate rii in annalibus Mediolanensibus, scriptis ab authore, Ducibus hisce ynchrono, &co rundem Novariæ tunc Cancellario sive Notario; hi cùm ultra centum & fexaginu a pita excurrant, superfluum duxi, singula notare, quæ ex confuso in brevem hunc ordinem digessi.

Anno 1395 erectum est Dominium Mediolanense cum annexis terris & urbibusin Ducatum, quod in hunc modum accidit: pracedente anno miserat Joannes Galeatius, Comes Virtutum, Pragam Petrum de Carles E. piscopum Placentinum cum magno Nobilium virorum comitatu ad Wenceslaum Imperato rem, qui sub oblatis magnis muneribusim petraret utterræ Galeatii eveherentur in Du catum.

Solutà centum millium aureorum fummi impetrat Galeatii Legatus ab Inerte Impera tore diploma, datum & signatum Pragadi 1. Maji 1395, hoc fummatim tenore:

Wences.

Wenceslaus, DEI gratia Romanorum Rex, semper Augustus, & Bohemiæ Rex, illustri Joanni Galeaz Duci Mediolani ac districtus, Comiti virtutum, suo & facri Imperii Principi, gratiam regiam.

Scimus, & longi temporis experimento didicimus, quod ardor tuæ fidei, corpore paulatim senescente: non deficit, sed vergente deorsum conditione corporeà fervor spiritus in sublimiora conscendit. Scimus enim, quod à longis retroactis temporibus nobiles quondam progenitores tui, ac demum Tu pro tuendis nostris, & Imperii saeri juribus, quæ diversorum Magnatum turpis commaculare tentavit ambitio, propria aperire non horruerunt æraria, & infidiosis bellorum se submiserunt eventibus: ipsorumque sollicitudine actum est, ut ipsa jura stabili & fixo manerent in robore. & pro iisdem recuperandis Imperium quiesceret à labore.

Hæc & alia multiplicia probitatis merita, & præclaræ devotionis infignia, quæ in te ac e-osdem Progenitores tuos; Dominos Mediolami, pia mater radicavit antiquitas, & grata novitas folidavit, limpidiùs intuentes, non per errorem aut improvide, fed animo deliberato, fano Principum, Comitum, Baronum, Nobilium & Procerum accedente confilio, Te, Princeps dilecte, non ad tuæ pe-

Tom. VIII. P. Comradi Hertenberger Soc. JEfu.

Verumque Tu, hæredes & Successors tui Duces civitatis & diecesis Mediolani Ducatum, seu Principatum eundem cum omnibus suis pertinentiis, debito solemnitatis honore cum vexillis, ut moris est, suscipere debcatis, nobisque præstare fidelitatis. obedientia & subjectionis debitæ corporalia juramenta.

Gaude igitur Princeps Novelle, & de impenso tibi munere tua proles exultet. Lætare Comes virtutum, quem nostra Serenitas ampla retributione prævenit, quam hucufque aliis tibi paribus denegavit. tua tam grato concordet cum nomine. ut auctore DEO concessa tibi per nos potiri valeas feliciter dignitate. Tende ad laudum celfa vestigia, ut priores tuos, quos honore superas, virtute transcendas.

Supplemus ctiam omnem defectum, siquis obscuritate sententiarum, vel dubia interpretatione verborum repertus fuerit quo-Nulli ergo homimodolibet in præmissis. num liceat hanc collationis & decreti paginam infringere, aut quomodolibet contraire.

Datum Pragæ die 1. Maji 1395.

Habetur hoc diploma in supra citatis an nalibus Mediolanensibus capite 157.

· Advenit cum hoc diplomate ex urbe Pra genfi prædictus Legatus, Episcopus Petru de Candia Mediolani Mense Augusto 1305 & die 5. Septembris infignitus fuit ducali dignitate Galeatius, id quâ factum fuit folemnitate, videat lector loc. cit.

Addidit Wenceslaus Diploma alterum, datum Pragæ 1396. die 13. Octobris, quo ita decernit de ordine fuccessionis, ut Patri succedat filius primogenitus, & huiceodem ordine sui descendentes linea recta, non autem patrui & laterales, nisi in casum defecturæ lineæ rectæ, ubi jus succedendi est penes marem proximium, exclusa linea fæminina; porrò statuitur, ut si alius hæres masculus non supersit, succedere possint filii naturales, si à Cæsare fuerint legitimati.

Præter ducalem honorem confert etiam Galeatio, ejúsque successoribus in Ducatu novam dignitatem, à Ducatu Mediolanensi in dependentem, creando illum Comitem Paviæ, ita ut Dux Mediolanensis, titulo Paviæ & annexi districtús, sit sacri Romani Imperii Comes, gaudeátque consuetis Co-

mitum juribus.

His ille honoribus decoratus, nihil omisit eorum, quibus famam suis in dies augeret, & Ducatûs sui sines latius proferret.
Ut erat in armis strenuus, Bononiam subegit; Pisas, Senas, Perusium, Lucam, Assium sub potestatem coëgit; ipsam quoque
Florentiam proxime expugnaturus; quà sua
victoriarum felicitate tantum terrorem vicinis urbibus incussit, ut facile ipsi subde-

L 1 3

### 74 **20** 7 **30**

THE THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE

· \_\_\_

is The life of the configuration of the configurati

Philippur Marie annos viginti natus, à Patre alias Comer victutum. Papire. Veronz & Vicentia: Dominus conflitutus 1445. Geruam quam capit, brevi iterum amifit, à Veneus findianus Brefcià & Bergamatum acri, quas illi terras etiamnum tenent.

The tan infelix regimen populo invifus, anno 1446. defunnullo jure Successorem & hæredem dem tabulis testamenti nominasset Alphonjum Regem Aragoniæ, fratrem Regis Navarræ.

1.ma Uxor illi erat Beatrix, decollata 1418.
2.da Uxor Maria, filia Amedei, primi Sabaudiæ Ducis, postea Antipapæ sub nomine Felicis V. ducta 1427. dehinc vidua ordinem S. Claræ ingressa 1448.

Blanca Maria, filia naturalis, nata 1425.

nupta Francisco Sfortia.

Cum hæres mas non superesset, Mediolanenses à morte Ducis Philippi Maria, rati se plenamlibertatem nactos, eligunt duodecim viros nobiles ex urbe, qui Ducatum in formam reipublicæ administrarent. Sed-bellis undequaque infestati, consisium mutant, & Franciscum Sfortiam titulo Blancæ Maria, quam in uxorem duxerat, Ducem proclamant contra Carolum Aurelianensem, qui titulo Matris Valentinæ Vicecomitis ad eundem Ducatum aspirabat.

Itaque Ducatus toto ferè seculo in familia Sfortia hæsit, donec per connubium Blanca Maria Sfortia transiret ad Maximilianum I. Imperatorem, ut suo loco dicetur.

Aneas Sylvius de statu Europæ cap. 46.

### FINIS.

## (•) **10**

| index rerum przeipuscum,                                     | 100              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Alberta Maran                                                |                  |
| Alistic Unites cam Argentina adferintes Gallia               | igi.             |
| Anderge Collegium S. J.<br>Americai Monderium Ord. S. Bened. | IS}-             |
| Americai Menzierium Ord. S. Bened.                           | - 15.            |
| In Andles Partheson Nobilism                                 | 24               |
| Afficialist Collegists                                       | :7.              |
| Augusta Vindelicoram                                         | 161              |
| Anymiana Ecciclas increments                                 | 7L               |
| Bedenies Marchinecs -                                        | 73-              |
| Radenis Marcino Bernardus adicriptus BB.                     | - 77-            |
| Hodenz Collegium S. J.                                       | _ 14             |
| Bevaria Ducatus andus                                        | 5. 37 <u>0</u> . |
| in Screoityrades Monail. Canon. Reput C A.                   | E. 123-          |
| 3. Beingross Production I administrations                    | ž 133-           |
| la Nickesorim Ecclesia B. M. V.                              | 74               |
| In Brauveiler Monafterium Ord. S. Bened.                     | - 34             |
| Brains vicenses Duces                                        | 334              |
| Caroli Magni Canonicatio                                     | IIL              |
| Colitionis Marchiones                                        | -                |
| Coloniz Monaferium al Gradus .                               | ø.               |
| CONRADUS IIL Imperator _                                     | ì m              |
| Relitait è minis Morimbergam                                 | - 13             |
| Suscipio expeditionem contra Infideles . 1                   | ed 🛋             |
| mus fedicem.                                                 | 136.             |
| Sedi Rom. Semper devotus, pie moritur                        | - 15L            |
| Confice                                                      | 445.             |
| Dansverthe Monatherium S. Crucis, -                          | #                |
| Budarents Marchineri                                         | à 🥦              |
| B. Ekonoficidus, aliis Eso                                   | 237              |
| Sichingunie Monafterium Ord S. Bened.                        | şı.              |
| Succentinaicationis vis                                      | 400,             |
| Perranie Duces                                               | 427-             |
| Startantinus Ducatus                                         | 43}              |
| In Fraumalb Parthenon, Ord. Cifferc.                         | 72               |
| Anthungum Bringoja                                           | àçı              |
| MUPHRICUS I. dictus Barbaroffa, Imperator                    | · 65.            |
| Modislamm rebelle iterum iteramque p                         |                  |
|                                                              |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pag.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SS. trium Regum Corpora donat Coloni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | æ 176.          |
| Favet schismati post obitum Hadriant IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 2 174         |
| Pontifici legitimo reconciliatur -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à ı,£           |
| Auget Imperium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | à 251.          |
| Moritur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jol.            |
| RIDERICUS II, Imperator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Movet in Palæstinam; sed inde redit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 316.            |
| Movet in Parentiant; led inde teat in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Standard Clinia Barranaman Basan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | à 327.          |
| Henricum filium, Romanorum Regem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , quiz          |
| Pontifici devotum, carceri mancip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| moritur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.33.           |
| Odium illius in Pontificem, & in subdito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s cru-          |
| delitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 345           |
| Sæpiùs excommunicatus / depique exauct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oratur          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 347.          |
| Condit testamentum •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 312.            |
| Moritur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 357.         |
| iirstenbergii – –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 62.           |
| Genuensis Respublica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | À445.           |
| Sonzagarum Domus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | à 405:          |
| Guaffallæ Duces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹ 4 <b>0</b> 8. |
| Heidelberge ortus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| SENRICUS IV. Imperator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 534           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 345.            |
| Expeditionem parat in Palæstinam, sed ali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 258:            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 820.            |
| Ictus anathemate relipifcit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 269.            |
| Ierrenalb Monasterium Ord. Cisterc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.             |
| , Hildegardis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138.            |
| n Hohenvviel Monasterium Ord, S. Benedicti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27.             |
| erofolyma cum Palæstina in manusBarbaroru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| lapfa – à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212.            |
| erofolymitani excidii, post Christum occisiun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a,lig_          |
| na prodroma 🕒 🔭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 378.            |
| mperiumOrientis fa <b>ctionibus laceratum</b> à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400             |
| udzi ad Rhenum agitati 😽 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1:44            |
| udicii extremi ligos pranuntis -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 <b>%</b>     |
| surescense Monafferium O. S. Bened, Larob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| The third the commence of the | - 140           |



In Lichtenthal propé Badenain Parthenon Luca, Respublica Mantuani Duces Mariz Medingen prope Lavingam, Parthenon Medicéi Mediolanensis Ducatus Mons ferratus Mutinæ Duces Neoburgum prope Heidelbergam . Neoburgi propè Viennam Cœnobium Can. Re Neresheimenlis Abbatia O. S. Bened, in Suevia Nivernenses Duces Norimberga Ottersvvira Miffio S. J. OTTO IV. Imperator Excommunicatur Exauctoratur Moritur pænitens Parmenses Duces PHILIPPUS III. Imperator Interficitur B. Richeza Sabaudia Sablonettæ Duces Sardini**a** Sicilia Siculorum in Gallos conjuratio Sigenbergense Monasterium Sulzbacenfium Domus Sulzburg Monasterium Teccenfes Duces Theres Monasterium Ord. S. Bened. Turriani, nunc de Turri & Taxis dici. Veneta Respublica Venetorum cum mari desponsatio Vicecomites, five Visconti, Marchiones Wiblingen Monast. Ord. S. Ben. prope Ulman Würceburgi Collegiata à novo Monaster, die Würtenbergiei Duces

# Errata. ERRATA.

| Lin.        | Lege            |
|-------------|-----------------|
| 24          | Burchardus      |
| 25.         | obtinuit ·      |
| 9.          | territa         |
| 7.          | Petrum          |
| 4.          | huic ne         |
| 6.          | literas         |
| ¥3.         | detrectare '    |
| 10.         | 1114. * **      |
| 21.         | quem `          |
| 20. & alibi | cœpi <b>t</b>   |
| 84.         | non minus       |
| 2.          | diffito         |
| 12.         | Hohenstaufen    |
| 34.         | <b>c</b> undem  |
| 25.         | retinerent      |
| 2.          | Pater effet     |
| 3.          | Fridericus '    |
| ri,         | Marchioni       |
| 296         | Bothonis        |
| 5.          | in tantum       |
| 5.          | Ptolomaidem     |
| 23.         | Würzburg        |
| 2.          | ad eundem Duca- |
| 4.          | Palæftinam      |
| 4           | nonnunquam      |
| 17.         | transformat     |
| 2.          | coluntur .      |
| 7. & alibi  | cæteros         |
| <b>39.</b>  | quæ             |
| 24          | desponsata      |
| 12.         | SCHEMA          |
| 8.          | annos æternos   |
| 3.          | loquuntur       |
| 12.         | Philippus •     |
| 25.         | Præferuntus     |
|             |                 |

Errata.

| Pag.      |         | Lin.             | Lege                                |
|-----------|---------|------------------|-------------------------------------|
| 334.      | 4       | 37.              | Quod hic, ante-<br>quam iterin Ger- |
|           |         |                  | maniam                              |
| 341.      |         | gt.              | intestinis                          |
| 448-      |         | 1 2.             | Cypri Regnum                        |
| 451.      |         | 18-              | natus est quidam,                   |
|           |         |                  | dictus Comes De                     |
|           |         |                  | cius.                               |
| 451.      |         | 9.               | territoria, que                     |
| 453-      |         | . 15.            | permutando                          |
| 455.      |         | s. & alibi       | Bergamum                            |
|           |         | 11.              | Martini .                           |
| 456.      |         | 23.              | Philippi .                          |
| 4,        |         | 26.              | Paganinum                           |
| 458.      |         | 5-               | Justinopolim                        |
| 4,00      |         | 16.              | comiter                             |
|           |         | 24.              | è Verona                            |
| 464.      |         | 21.              | Patriarchatûs [                     |
| 465.      |         | 9. & feq.        | Ughellum                            |
| 469.      |         | 5                | Angliæ                              |
| 478.      |         | 13. & alibi      | Vicecomite                          |
| 486       |         | 5.               | 1310.                               |
| 489.      |         | 15.              | fortunæ patiens                     |
|           | lin. 24 | . à capite       |                                     |
| Uxor III. | Maria - | Henrica, Princ   | ipissa à Fürstenberg                |
| Stüling   | en, na  | ta 16. Martii 17 | 31. ducta 21. Sept.                 |
| \$06.     |         | 9.               | qui extra                           |
| 518-      |         | 2.               | urbium                              |
|           |         | 16.              | ex intentione                       |
| 526.      |         |                  | fius                                |
| £17       |         | 9.               | Malatesta                           |
| 517-      |         | <i>y</i> .       |                                     |





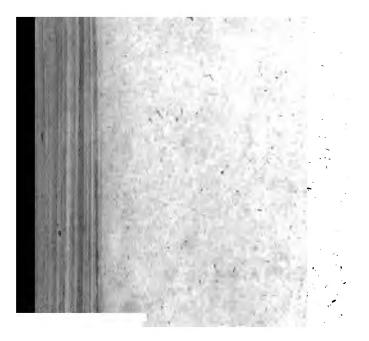

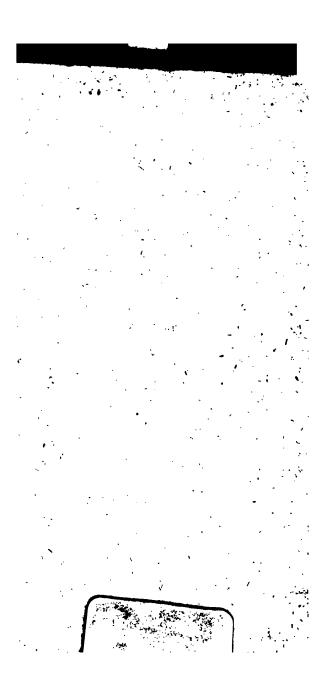

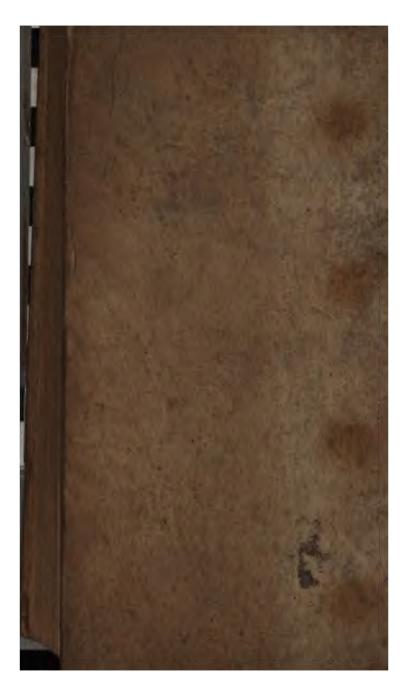